# NÚM. 16.137 MARTES 9 JULIO 2024 1.50 EUROS

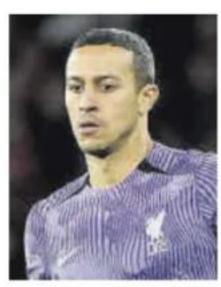





BARÇA
JOAN LAPORTA ANUNCIA QUE EL CLUB TENDRÁ MÚSCULO ECONÓMICO

"ME GUSTA NICO WILLIAMS Y PODEMOS FICHARLE"



SU VIVIENDA LE GARANTIZA LA MEJOR JUBILACIÓN



VENTA NUDA PROPIEDAD

HIPOTECA INVERSA

VENTA CON ALQUILER GARANTIZADO



Oficinas Centrales: Velázquez 18, 2°izq. 28001 Madrid gruporetiro@gruporetiro.com Delegaciones:

Delegaciones:
Cataluña, Islas Baleares, País Vasco,
Navarra, Cantabria, Andalucía,
C. Valenciana, Aragón y La Rioja.



WWW.GRUPORETIRO.COM

# 





SELECCIÓN A REPETIR PROEZA CONTRA FRANCIA

# Este equipo puede

La selección no entraba en los pronósticos, pero ni el tono de menosprecio externo, los exigentes rivales o jugar siempre con mucho más afición en contra han podido con esta España

JORDI GIL Donaueschingen (Alemania)

España se enfrenta a Francia en las semifinales de la Eurocopa. Otra final anticipada, como pudo ser la que jugó ante Alemania, pero con la confianza de haberse ya encontrado en situaciones incómodas y haber sorteado cualquier tipo de obstáculo.

En el inicio de la concentración y del torneo tuvo que superar las adversidades de la desconfianza del propio entorno y también externa. Nadie daba un duro por este equipo. No figuraba entre los favoritos en las casas de apuestas y en la opinión pública se había instalado un relato de que la selección era un conjunto sin estrella que difícilmente iba a llegar lejos.

Luis de la Fuente supo mantener a sus pupilos aislados de esta corriente, reiterando una y otra vez que "mis jugadores son los mejores del mundo". La capacidad didáctica del técnico permitió que los futbolistas interiorizaran el discurso de su míster y no tuvieran en cuenta los comentarios que llegaban desde fuera.

### **PESIMISMO DESDE EL INICIO**

España había quedado encuadrada en el grupo de la muerte con Croacia, Italia y Albania. La cuesta era muy empinada y La Roja sorprendió con un juego espectacular con el que derrumbó a dos selecciones cuyo palmarés las avalaba. Croacia, por ser tercera del último Mundial de Oatar 2022, e Italia, última campeona de Europa en 2021. El ruido alrededor del equipo se centró en la figura de Laporte. Su

### LAS CLAVES

La Roja ha superado sin dificultades el grupo de la muerte y unos cuartos de final ante Alemania

España siempre se ha encontrado ambientes adversos, pero ha sabido gestionarios y salir victoriosa

La ausencia de Carvajal es una prueba de fuego, ya que Navas deberá frenar las cabalgadas de Mbappé

ausencia frente a Croacia disparó los rumores sobre su mala forma, el debate de porqué se había seleccionado a un futbolista de la débil liga saudí y que además no estaba al cien por cien físicamente. Laporte contestó en el campo con un partidazo frente a Italia y ya se ha quedado en el once sin discu-

Los octavos de final tuvieron también sus momentos tensos. Georgia parecía una perita en dulce, pero se avanzó en el marcador y durante 21 minutos sembró el pánico hasta que Rodri empató. La segunda parte ya fue un paseo con Lamine Yamal y Nico Williams exhibiéndo-

FUERA DE CASA España siempre se encontró ambientes adversos, los 7.000 aficionados de media se quedaban muy cortos respecto a las aficiones rivales. Por si no era suficiente, en cuarto correspondió la anfitriona Alemania en la caldera de Stuttgart. Todo estaba en contra para la Roja y se antojaba casi imposible pasar de ronda.

Sin embargo, la Roja pudo con la lesión de Pedri por una entrada salvaje de Toni Kroos, los arreones teutones y el golpe de recibir el empate en el último minuto de partido. En la prórroga, sin los dos niños de oro del fútbol español, apareció un héroe inesperado.

Mikel Merino se alzó más que nadie para cabecear a la red y firmar el gol de la victoria a centro de un Dani Olmo que ha derribado la puerta en esta Eurocopa.

España pasó a semifinales, aunque con una factura muy alta. Pedri está lesionado para el resto del torneo, mientras que Carvajal y Le Normand son baja por sanción frente a los franceses.

SIN CARVAJAL La ausencia del madridista es especialmente imcargado de marcar a Mbappé. Jesús Navas, a sus 38 años, deberá afrontar el duelo de máxima exigencia. Otra prueba de fuego a superar para este equipo.

La fórmula de De la Fuente ha sido

portante por ser el futbolista en-



España está preparada para afrontar unas semifinales de gran nivel ante Francia // EFE



JORDI GIL FERMÍN DE LA CALLE JOAN DOMÈNECH

# 3 Con todo



sencilla para sostener al conjunto español. Mentalizar a sus futbolistas que los 26 convocados son importantes, que nadie se sintiera menospreciado y todos asumieran su rival.

Esto ha hecho que el equipo haya

hecho callo y sea una piña casi indestructible. Pedri, por ejemplo, pese a su lesión, no quiso irse a casa y permanece con sus compañeros. Francia era el peor rival que podía tocar. La subcampeona del mundo con Kylian Mbappé en sus filas, pe-

ro España no teme a nadie. Motivos le sobran para pensar que puede llegar a la final de Berlín del domingo. Del espejismo inicial se ha pasado a un dulce realidad que los españoles están saboreando con agrado.

## España ya ha dejado su primer sello

spaña ya ha dejado su sello en la Eurocopa al ser la selección que mejor fútbol practica. Incluso los rivales directos, como **Deschamps** o **Rabiot**, lo reconocen. Es un equipo diferente. La vocación ofensiva del equipo le ha dado su recompensa. De las cuatro selecciones que están en semifinales, solo España y Países Bajos no han tenido que recurrir a los penaltis para clasificarse. Francia e Inglaterra, con un juego ramplón, hiperdefensivo, han ido con gusto a este cara o cruz. Poca ambición han demostrado. A **Deschamps** le preguntaron sobre el hecho de que su selección aburre y la respuesta fue tan simple como la de cambiar de canal. El principio básico de este deporte es generar una emoción y el próximo rival de España no la genera. De esto no hay dudas. Y a su entrenador se la trae floja.



Este déficit, sin embargo, no es una autopista al precipicio. Francia ha disputado cinco partidos en esta Eurocopa y ni Portugal, ni Bélgica ni Países Bajos han conseguido marcarle un gol. Atrás son un seguro. Por otra parte, sufre mucho para marcar porque **Griezmann** está apagado y **Mbappé**, quizás por la máscara, no ha dado miedo. De los tres goles que ha logrado el combinado galo, dos son en propia puerta y uno de penalti. Ninguno de jugada. El balance es muy triste y Francia se merece el castigo mayor... pero esto es fútbol.

Y no matemáticas.

España debe seguir siendo fiel a lo que ha demostrado hasta ahora porque es el camino más directo a la victoria. Puede sufrir, le va a costar derribar el muro galo y tiene ausencias significativas, pero el grupo de **De La Fuente** ha demostrado poseer muchas alternativas para hacer frente a esta jaula con la que se va a encontrar. Como el de Alemania, el de Francia es uno de los partidos clave, de esos que engrandecen a un grupo que ha dejado ya huella. Ahora queda el segundo paso.

ALBERT MASNOU

EUROCOPA | MARTES, 9 DE JULIO DE 2024 SPORT

**SEMIFINAL** CON MBAPPÉ Y GRIEZMANN RENQUEANTES

# Francia, último escollo de España camino de la final

Deschamps confirmó que el madridista y el atlético están tocados y respondió a las críticas sobre el mal juego: "Si te aburres viendo a Francia, cambia de canal". De la Fuente, mientras, no se fía de los galos porque su arsenal ofensivo intimida a cualquiera

FERMÍN DE LA CALLE

Múnich (Alemania)

Francia es el último escollo en el camino de España hacia la final de Berlín. La kryptonita gala ha hecho efecto en todos sus rivales y los de Didier Deschamps solo han encajado un gol en los cinco partidos de Eurocopa. La apuesta por la antimateria futbolística también ha contagiado a sus jugadores, que aún no han sido capaces de anotar un gol en jugada en lo que va de torneo. Dos tantos en propia meta (Suiza y Bélgica) y uno de penalti, de Mbappé, son su paupérrimo bagaje ofensivo. "Es cierto que solo he marcado un gol, pero estamos en semifinales", advertía el Kylian más resultadista. Luis de la Fuente no se fía de los galos porque su arsenal ofensivo intimida a cualquiera: Mbappé, Dembélé, Griezmann, Barcola, Thuram, Kolo Muani... Por mucho que Kylian esté tocado en la espalda y la nariz, y Antoine, renquean-

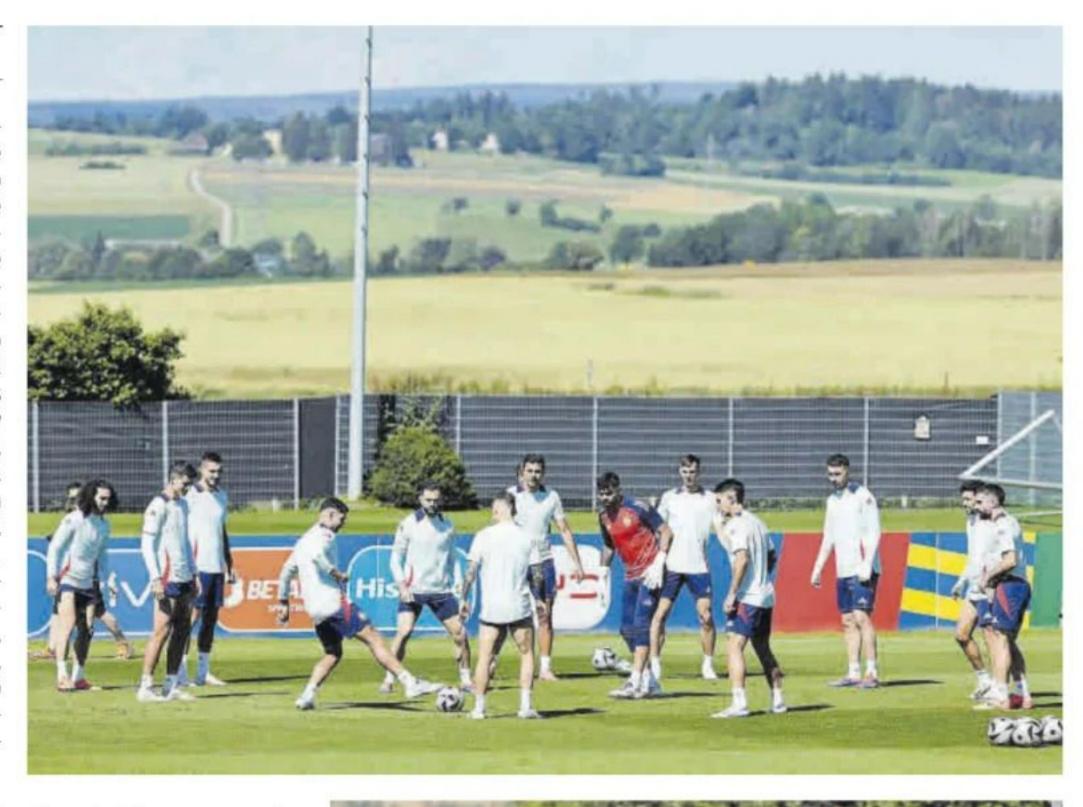

pista, prefiere poner el foco en el mediocampo español: "España siempre tiene muy buen centro del campo. Tienen mucha influencia en el partido y los convierte en un equipo complicado y peligroso arriba. Rodri es el eje de España. No quiero traspasarles la presión, pero ha sido el equipo que mejor ha jugado en esta Eurocopa". Y confirmó que Mbappé estará, aunque con molestias: "Kylian va a estar al 110% en cuanto a fútbol. Físicamente, no está del todo bien, pero mentalmente está en buen estado. Tiene problemas en la espalda y con la nariz, pero estoy convencido de que mañana lo dará todo". De la Fuente, por su parte, tiene claro qué partido que propondrá Francia: "No nos interesa el ida y vuelta con ellos. Juegan cómodos sin balón y luego aprovechan los espacios cuando el rival se despliega y a eso debemos estar pendientes. Ahí estará la clave. He vivido muchas situaciones con Francia, que es con la que más hemos jugado, y será un partido muy

### JESÚS NAVAS OCUPARÁ EL LATERAL EN LUGAR DE CARVAJAL, NACHO ESTARÁ EN EL EJE CON LAPORTE Y DANI OLMO ENTRARÁ POR PEDRI

te. Algo que Rabiot admitía a regañadientes en la rueda de prensa previa: "Es verdad que Griezmann y Mbappé están menos frescos".

tres novedades el seleccionador español no termina de creerse esas molestias y ha trabajado a conciencia para afinar el dispositivo de ayudas defensivas con la idea de cerrar los pasillos a los atacantes galos. Sesiones de vídeo por línea, charlas conjuntas, análisis de los patrones de ataque franceses, el ajuste de las distancias defensivas... Y todo con tres novedades en el once, dos de ellas en la defensa por amonestaciones. Jesús Navas ocupará el lateral derecho en lugar de Dani Carvajal y Nacho estará en el eje con Laporte por Le Normand. Además, Dani Olmo saldrá por delante del doble pivote en lugar del lesionado Pedri.

Las apuestas señalan a España como favorita por su torrente de juego, pero su propuesta audaz es perfecta para el estilo rácano de una
Francia que entrega el balón al rival
y se atrinchera a la espera de que cometa un descuido. Hace años que el
seleccionador galo enterró el debate del estilo en Francia porque la conquista del Mundial de Rusia, el subcampeonato de Qatar y el título de
la primera Nations League dejó sin
argumentos a sus críticos. "Si te aburres viendo a Francia, cambia de canal", le recomendó a un periodista.

Deschamps conduce su Ferrari como si fuera un tractor, pero con eso



le llega para pelear los títulos en los grandes torneos. De la Fuente, por su parte, ha disparado las prestaciones de su monovolumen que, por momentos, parece un Red Bull. Los franceses pondrán su foco en Nico y en Lamine, quien, como ocurrió ante Alemania cuando fue señalado por Nagelsmann, vuelve a estar en la diana, ahora por una declaración desafiante de Rabiot: "Si Lamine quiere jugar una final, tendrá que hacer más cosas de las que ha hecho hasta ahora". 'Trash talking' lo llaman los americanos.

Deschamps, de pasado centrocam-

### DESCHAMPS CONDUCE SU FERRARI COMO SI FUERA UN TRACTOR Y DE LA FUENTE DIRIGE UN MONOVOLUMEN QUE PARECE UN RED BULL

abierto". Sobre el aspecto físico, el de Haro advirtió: "Ellos son físicamente de los más fuertes del campeonato, pero tenemos experiencia porque hemos jugado muchas veces contra ellos. Creo que estamos preparados para jugar este partido". El técnico tuvo tiempo para elogiar a Mbappé, "puede no estar en un partido y en dos acciones decidirlo. Es un genio, un súper crack", y acabó advirtiendo que está muy satisfecho con el transcurso de la Eurocopa: "El 8 de julio había que estar en Múnich y aquí estamos. Satisfechos sí, pero con la ambición de guerer más".

Los jugadores de la selección

entrenamiento

española,

durante el

de ayer

// EFE

SPORT MARTES, 9 DE JULIO DE 2024

# **ESPAÑA**

### **SUPLENTES**

1. Raya (p); 13. Remiro (p); 5. Vivian; 12. Grimaldo; 6. Merino; 15. Baena; 18. Zubimendi; 9. Joselu; 21. Oyarzabal; 11. Ferran; 25. Fermín; 26. Ayoze

### BAJAS Por lesión: 20. Pedri

Por lesión: 20. Pedri Por sanción: 2. Carvajal; 3. Le Normand



### ENTRENADOR Luis de la Fuente

62 años 2ª temporada

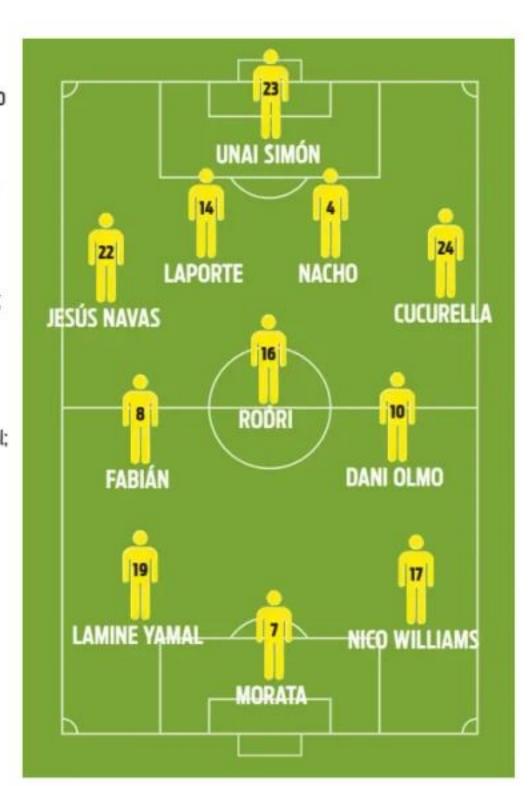

### **EUROCOPA 2024**

SEMIFINAL



### MÚNICH FOOTBALL ARENA (ALLIANZ ARENA)

75.024 espectadores



### 21.00 h



ÁRBITRO **Slavko Vincic**(Eslovenia)



Siga en **SPORT.ES** el partido al minuto y vea todos los goles

# FRANCIA (\*\*)

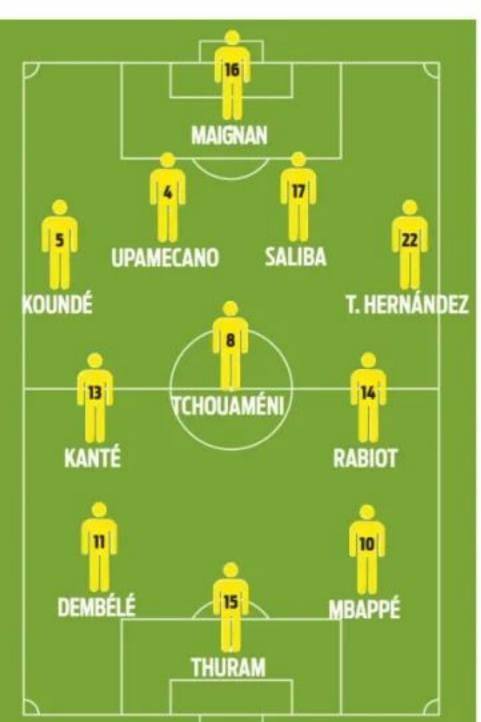

### SUPLENTES

1. Samba (p); 23. Areola (p); 2. Pavard; 3. Mendy; 21. Clauss; 24. Konaté; 6. Camavinga; 18. Zaïre-Emery; 19. Fotana; 9. Giroud; 12. Kolo Muani; 7. Griezmann; 20. Coman; 25. Barcola

### BAJAS Por lesión: -Por sanción: -

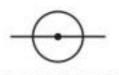

### ENTRENADOR

Didier Deschamps 55 años 12ª temporada

**GENEROSO** CUENTAS PENDIENTES CON LOS 'BLEUS'

## Lamine Yamal, el rey de la asistencia en la Euro

El culé es el único futbolista que ha repartido tres pases de gol y puede ser el español que más asista de la historia si repite ante Francia

### JORDI GIL

Donaueschingen (Alemania)

Lamine Yamal afrontará a sus 16 años la semifinal de la Eurocopa aún con muchos retos por delante. El principal es lograr el pase a la final frente a una Francia a la que le tiene unas ganas especiales.

El objetivo individual que tiene más a mano es el de consolidarse como el jugador de la Euro que más asistencias ha repartido. Por ahora, Lamine lleva tres y solo le pueden igualar cuatro futbolistas que siguen en competición con dos pases de gol: los españoles Fabián y Dani Olmo y los neerlandeses Simons y Aké.

Por ahora, se encuentra igualado con otros tres jugadores españoles que en una misma Eurocopa dieron tres asistencias: Cesc Fàbregas (2008), David Silva (2012) y Dani Olmo (2021). De volver a obsequiar con un tanto a sus compañeros, pasaría a la historia de la selección por ser el rey de las asistencias en un mismo torneo continental

### CESC (2008), SILVA (2012) Y OLMO (2021) TAMBIÉN ASISTIERON EN TRES OCASIONES EN UN CAMPEONATO CONTINENTAL

También tiene pendiente el objetivo de ser el jugador más joven en marcar en una Eurocopa, el más precoz en disputar una final y, por supuesto, también el que con más corta edad puede ganar la competición. De jugar la final, el 14 de julio ya tendría 17 años puesto que su aniversario es el día anterior. Sería el cumpleaños más especial de su vida en Berlín.

ciones, hay que añadir otra que le ronda por la cabeza. Francia le quitó el sueño de ser el año pasado campeón de Europa sub-17. Lamine cuajó un torneo excepcional hasta que los galos se cruzaron el camino también en semifinales, como en esta ocasión.

El azulgrana inauguró el marcador con un golazo espectacular desde fuera del área. España se puso por delante, pero Francia remontó para ganar finalmente por 3-1. Lamine se quedó sin final y quiere devolver la moneda a sus rivales de la absoluta.

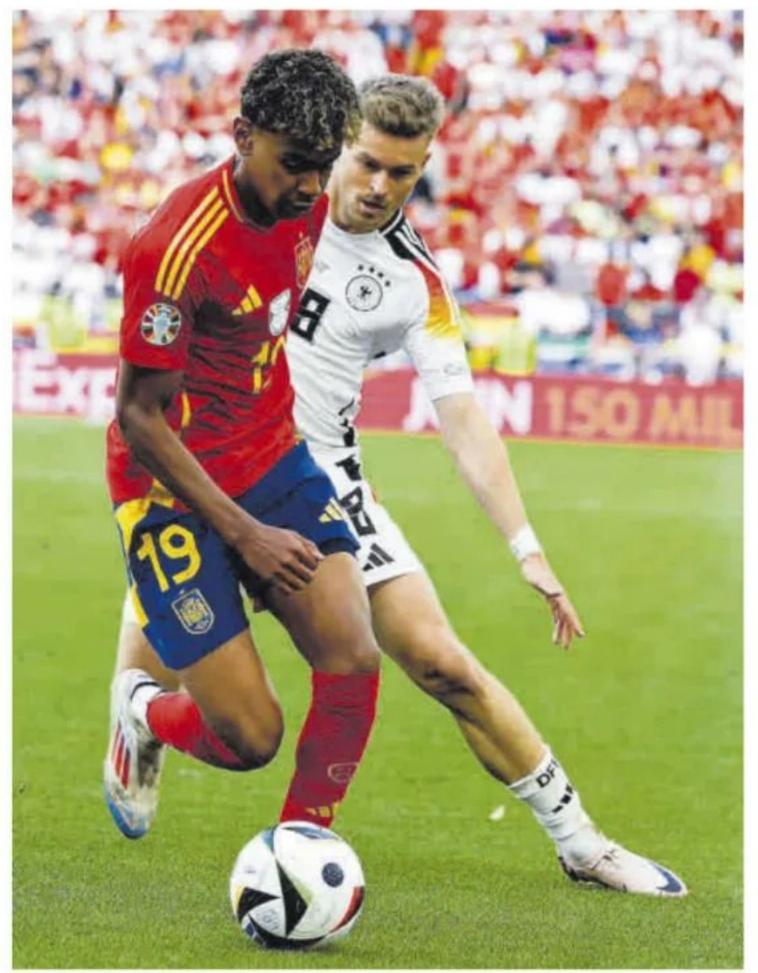

Lamine no ha visto puerta, pero ha destapado su versión más generosa // EFE

RUEDA DE PRENSA LUIS DE LA FUENTE, A MUERTE CON SUS JUGADORES

# "Estoy con Morata, el trato que se le dispensa es injusto"

El seleccionador español respaldó a Álvaro Morata tras sus palabras abriendo la puerta a marcharse de la selección y apuntó: "El 8 de julio había que estar en Múnich y aquí estamos. Satisfechos sí, pero con la ambición deportiva de querer más"

FERMÍN DE LA CALLE Múnich (Alemania)

Luis de la Fuente compareció en la sala de prensa del Allianz Arena para analizar la semifinal entre España y Francia. El de Haro advirtió que será un partido "con mucha igualdad, y como el de Alemania, podría ser la final de la Eurocopa. Se decidirá por detalles y debemos intentar seguir siendo nosotros mismos y proponer lo que nos ha traído hasta aquí".

Sobre la atractiva propuesta de España, el seleccionador puntualizó que "siempre tratas de plantear planes de partido que te ayuden a ganar. Eso de dar espectáculo tiene que ver con una idea y nuestro modelo se acerca a eso. Pero aquí se trata de ganar. Buscamos ser vistosos, que haya plasticidad, pero por encima de todo ser prácticos. Intentamos llegar al resultado por un camino, pero lo importante, y más a estas alturas, es el resultado". De la Fuente insistió en que mantiene que "para mí, mi equipo es el mejor. Pero enfrente tendemos una grandísima selección tan buena como nosotros. Es lo que pienso hoy y lo que pensaré cuando nos vayamos. Espero que después de la final".

En cuanto al ámbito físico, que será clave en el encuentro. De la Fuente advirtió que "estamos recuperando bien. Son pocos días y hay viajes, tensión, estrés... Eso no ayuda mucho, pero es el inconvenien-



Luis de la Fuente, en el entrenamiento previo a las semifinales frente a Francia // EFE te que acarreamos todos los que estamos a estas alturas de la competición. Vamos a ver cómo estamos. La motivación hace que superes contratiempos y adversidades. Creo que estamos preparados para jugar este partido. Ellos son físicamente de los más fuertes del campeonato, pero tenemos experiencia porque hemos jugado muchas veces contra ellos".

Sobre Mbappé, el técnico comentó

que "es uno de esos futbolistas imprevisibles. Su nivel al 50% es el 100% de cualquier otro. Puede no estar en un partido y en dos acciones decidir el partido. Es un genio, un súper crack. Vamos a tratar de minimizar sus opciones de jugar Tenemos herramientas para hacerlo y confío en nuestro potencial. Tengo una fe ciega en mi equipo y estamos preparados para ganar un partido muy complicado". De la

Fuente también habló del partido que visualiza: "No nos interesa el ida y vuelta con Francia. Juegan cómodos sin balón y luego aprovechan los espacios cuando el rival se despliega y a eso debemos estar pendientes. Ahí estará la clave. He vivido muchas situaciones con Francia, que es con la que más hemos jugado, y será un partido muy abierto".

Preguntado por las palabras de

Mbappé, al

### Mbappé, al 50%, puede decidir un partido. Vamos a tratar de minimizar sus opicones de jugar

Morata advirtiendo que está pensando dejar la selección por el trato que recibe, el de Haro fue categórico: "Mi posición con Morata es que siempre estamos de acuerdo con lo que ha dicho sobre lo injusto que es el tratamiento que se le dispensa. Estoy en desacuerdo con lo que se dice contra Morata. Me posiciono totalmente a favor de Morata como jugador y como persona".

nunció sobre las palabras de Raboit, desafiando a Lamine Yamal, como antes hizo Nagelsmann. "¿Rabiot? Desafiar es parte del fútbol. Cada uno tiene que utilizar sus herramientas, siempre dentro de un régimen disciplinario que el árbitro debe marcar. Lamine debe seguir siendo él y debe entender que esto es así. Con 16 años tiene que ir cogiendo experiencia. Seguro que ha entendido que mientras más le conocen menos concesiones le harán los rivales".

### Rodri: "No me fío de lo que se dice de Mbappé"

Rodri, el segundo capitán de España, fue el encargado de comparecer ante los medios en la previa de la semifinal de la Eurocopa ante Francia. El jugador del

Manchester City no se cree el perfil bajo que está forjando el combinado francés por las diferentes dolencias de Kylian Mbappé.

El centrocampista fue muy rotundo sobre la estrella gala: "No me fío de lo que dicen, puede marcar la diferencia con facilidad, no hace falta que esté bien ni mal, en el campo es una amenaza, hay que estar atentos a él". En su lado jugará Lamine Yamal, de quien afirmó que "es el mejor talento del momento, está jugando en una competición muy dura y no es fácil, está muy centrado en mejorar, quiere aprender y mejorar con la gente que está a su lado". España aspira al título, como lo hizo en 2008, pero matizó que "ellos construyeron un legado y nosotros aún no pensamos todavía en esto. Nos espera una partido muy difícil, un partido durísimo".

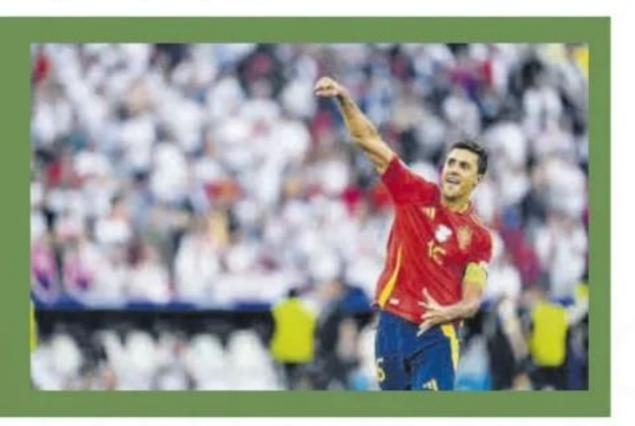

SPORT MARTES, 9 DE JULIO DE 2024

SINCERO QUIERE DEDICAR LA VICTORIA EN SEMIFINALES A PEDRI

# Unai Simón advierte del peligro de Francia

El portero de la selección se sinceró antes de las semifinales de la Eurocopa sobre no tener redes sociales y, en lo deportivo, pidió ser "valientes" ante los franceses



El portero de la selección española, Unai Simón, explicó por qué no tiene redes sociales. En una entrevista a 'La Vanguardia', declaró que "dejé las redes sociales porque me afectaba mucho lo bueno y lo malo". En una sociedad digitalizada, el caso de que Simón no tenga redes sociales es un hecho curioso, y más si se trata de un futbolista de 27 años. "Luego me creía que era muy malo cuando leía lo malo o muy bueno si leía lo bueno. Así que me dije que tenía que obligarme a hacer un esfuerzo y dejarlo", valoró.

POLÍTICA Y FUTBOL En una Eurocopa marcada por la política y más con las declaraciones de Mbappé de cara a las elecciones francesas, Unai Simón no quiso mojarse con su ideología. Al inicio de la competición dijo que los futbolistas deberían de centrarse en jugar y no opinar de política. El portero ya aclaró que él no era fascista, aunque ahora afirmó que "para opinar de algo como la política, sabiendo la influencia que podemos tener en la gente, hay que tener un conocimiento profundo".

Después de las declaraciones en rueda de prensa de Mbappé y de Unai Simón sobre política, ahora se enfrentarán en el césped del Allianz Arena. El del Athletic declaró que la selección "está lista y ya está pensando en Francia", asegurando que la recuperación física del partido ante Alemania "está costando un pelín más". España derrotó a una anfitriona casi 100 años desde la última vez



y Simón aseguró que "si nos vuelve a tocar otro anfitrión, pues lo volveremos a intentar".

El peligro de Francia es evidente y el guardameta lo sabe: "No deja de ser una selección que tiene futbolistas

"PEDRI ESTABA ANIMADO INCLUSO CUANDO LE DIJERON QUE NO PODRÍA VOLVER A JUGAR, ES ALGO QUE HABLA DEL TIPO DE PERSONA QUE ES" determinantes en el área. No porque no lo hayan sido estos cinco partidos no lo podrán ser el martes. Le tenemos mucho respeto y tendremos que ser valientes para plantarles cara".

El palo mental a la Roja fue la lesión de Pedri. Simón reveló que el del Barça estaba muy animado "incluso cuando le dijeron que no podría volver a jugar". "Es algo que habla del tipo de persona que es y de lo que representa para el grupo", zanjó Unai, que quiere dedicar a Pedri la victoria de España ante Francia y el pase a la final.

Unai Simón declaró que la selección "está lista y ya está pensando en Francia" // PABLO GARCÍA/RFEF



Montse Tomé seguirá siendo la seleccionadora // EFE/RFEF

SELECCIÓN FEMENINA CONFIANZA RATIFICADA

### Renovada Montse Tomé

La entrenadora prolonga su vínculo un año más con la selección española, hasta el 30 de agosto de 2025, una vez finalice la Eurocopa de Suiza

XAVI ESPINOSA

Montse Tomé se quedará un año más al mando de la selección femenina de fútbol. Así lo anunció la Federación Española de Fútbol, quien prolongará su contrato como seleccionadora por un año más, hasta agosto de 2025, una vez finalice la Eurocopa de Suiza. De este modo, Pedro Rocha, presidente de la RFEF, y su junta directiva ratifican su confianza en una entrenadora de la casa.

Desde la llegada de Tomé al cargo en setiembre de 2023, cuenta con el título de la UEFA Nations League en la primera edición del torneo y después ha dirigido al equipo a una clasificación perfecta a dicha Eurocopa; tanto es así que, a falta de los dos partidos que se van a disputar en las próximas fechas, la selección ya tiene el billete asegurado.

La victoria de la UEFA Nations League trajo consigo la histórica clasificación para estos Juegos Olímpicos que arrancan en escasos días y que son el siguiente gran objetivo de una selección que, con Montse Tomé en el 'staff' técnico, también se proclamó campeona del mundo hace ahora casi un año en la histórica cita de Australia y Nueva Zelanda, un torneo que permitió fijar a nuestro escudo la deseada estrella.

### CON EL FUTURO PRÓXIMO SELLADO, SELECCIÓN Y TÉCNICA CAMINAN DE LA MANO RUMBO A LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS

Con el futuro próximo sellado, selección y seleccionadora caminan de la mano rumbo a los Juegos Olímpicos, en los que aspiran al oro. La selección arrancará su participación el próximo 25 de julio en el duelo que le enfrentará a Japón y posteriormente se verá las caras ante Nigeria; luego, ante Brasil.



900 016 389 thetest.es

## Disfunción Eréctil - Eyaculación Precoz

TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS



Médicos con 20 años de experiencia



Eficacia comprobada del 92%



Tratamientos de última generación

EUROCOPA MARTES, 9 DE JULIO DE 2024 SPORT

FRANCIA DIDIER DESCHAMPS

# "Mbappé está al 110 por cien"

El seleccionador francés reconoció que el astro "tiene la visión limitada por la máscara, debe acostumbrarse a jugar con ella"

JORDI GIL Múnich (Alemania)

Didier Deschamps, técnico de Francia, defendió el juego de su equipo, pese a las críticas recibidas por su fútbol atractivo. El seleccionador ratificó que Mbappé será titular, pese a pedir el cambio en el último partido, y que se está habituando a jugar con la máscara protectora para su nariz fractura.

El entrenador de Bayona fue irónico a la pregunta referente al fútbol que propone Francia y preguntó al periodista, "¿es usted sueco?", y añadió que "si se aburre cambie de cadena, que le voy a decir, no tiene por qué ver los partidos". El míster de los 'bleus' recordó que "este es un gran torneo europeo y hasta este momento, podemos hacer felices a muchos franceses, lo siento si nuestro fútbol aburre".

MBAPPÉ ESTÁ BIEN De Kylian Mbappé aclaró que "estará al 110 por ciento en cuanto a fútbol, aunque físicamente no esté del todo bien". El técnico de la selección francesa confirmó su titularidad hoy y subrayó que "mentalmente está en buen estado, como el resto, no tiene nada que ver con el otro partido. Tenía un problemita en la espalda, la máscara en la cara... son cosas que podrían dejarle sin el torneo, pero sigue aquí y se está acostumbrando a sus condiciones de juego. Mañana dará todo lo posible por el grupo".

Sobre Kylian Mbappé insistió en que "vive una nueva situación por la máscara, tiene la visión modificada, no ve igual, aunque debe acostumbrarse. El moratón ha desaparecido, cada día está un poco mejor de la nariz. La máscara deberá llevarla un par de semanas más o quizá algunos meses".



ELOGIOS A ESPAÑA En cuanto a España explicó que "tienen

muy buen centro del campo, no está Pedri, pero cuenta con la capacidad de mantener el control del partido. Es un equipo complicado y peligroso arriba. El medio lo sostiene todo, especialmente con Rodri que es el eje de la selección española. Pero es todo el bloque. No quiero presionarles, si bien es el equipo que mejor ha jugado en la Eurocopa".

De Lamine y Nico Williams señaló que "dan mucha verticalidad y podemos obligarles a que no reciban, por ejemplo, también podemos limitar sus capacidades de ataque con la posesión... que no

**"ESPAÑA TIENE MUY BUEN CENTRO DEL** CAMPO. NO ESTÁ PEDRI, PERO CONTROLA MUY **BIEN LOS PARTIDOS". DIJO EL DE BAYONA** 

**"SI ALGUIEN SE ABURRE CON EL JUEGO DE** FRANCIA, QUE CAMBIE DE CADENA. NO TIENE POR QUÉ VER **NUESTROS PARTIDOS**"

puedan jugar como ellos quieren. Tienen mucha calidad y un punto extra que les ayuda a sumar". Deschamps también fue preguntado por su relación con Laporte y quitó hierro a tensiones del pasado: "Estoy muy feliz por él, es una persona a la que no tengo rencor por jugar con España, me encanta que esté disfrutando de su juego con la selección española, por supuesto".

También defendió de nuevo el fútbol de su equipo porque "hemos generado muchas ocasiones de gol, el problema es que no se han materializado y ojalá mañana podamos hacer lo mismo ante España".

Didier Deschamps aseguró la titularidad de Mbappé en las semifinales contra España // AP

TOCADO MARCUS THURAM MEJORA DE SUS MOLESTIAS EN LOS ISQUIOTIBIALES

## Deschamps recupera a Ferland Mendy



Buen rollo en el último entrenamiento de Francia // AP

**XAVI ESPINOSA** 

A falta de un día para el España-Francia de las semifinales de la Eurocopa 2024, la selección francesa pudo presumir ayer de dos grandes noticias: recuperó a dos piezas claves del equipo. Ferland Mendy y Marcus Thuram estarán disponibles para la semifinal de hoy después que ambos sufriesen problemas musculares y fuesen duda hasta el último momento. El último en incorporarse fue el jugador del Real Madrid. Thuram ya jugó frente a Portugal,

pero Mendy todavía no estaba al 100%. Sólo faltaba el lateral a dos días de la semifinal contra España. Tras sentir unas leves molestias en el entrenamiento de reservas del día anterior, Mendy fue preservado por precaución y ayer volvió al entrenamiento.

VARIACIONES Pese a que Theo Hernández apunta a titular en el lateral zurdo y Mendy no está al 100%, se dice desde Francia que Deschamps puede revolucionar el once. El 4-4-2 parece ser que no proporciona la mejor versión de los ga-

los y es por eso que Deschamps cambiará al sistema 4-3-3, con Dembélé, Muani y Mbappé en el frente de ataque. Thuram esperaría la segunda parte y Griezmann podría empezar el encuentro desde el banquillo.

Otro de los jugadores que volverán a estar disponibles y que recupera Francia es Rabiot, que incluso podria entrar en el once en el puesto de Camavinga.

Los hombres de Didier Deschamps entrenaron por última vez ayer en el Allianz Arena. Tras aterrizar de Paderborn esta mañana, se prepa-

rarán para movilizarse con balón por la tarde. Tras el entrenamiento de ayer, que de hecho fue muy ligero para mantener el objetivo de frescura de cara al gran encuentro que les espera esta tarde en Múnich (21 horas), ayer se volvieron a entrenar por la tarde.

Tras un calentamiento con balón, los jugadores de campo realizaron estiramientos, algunas carreras prolongadas con el preparador físico Cyril Moine y un 'toro' en el círculo central. Algunos jugadores priorizaron el tratamiento con el objetivo de recuperarse muscularmente.

# ¿Menosprecia sus logros?

Tan solo 1 de cada 4 personas actúa ante un signo de violencia de género.

¿Vasa hacer algo?



016.



STORTHAN IN STREET
AN ADMINISTRATION OF STREET
STREET, AN ADMINISTRATION OF STREET
STREET, AND ADMINISTRATION OF STREET, AND ADMINISTRA

10 | EUROCOPA | MARTES, 9 DE JULIO DE 2024 SPORT

HISTORIA SPORT CAMPEÓN DE LA SERIE A CON EL INTER

# MARCUS THURAM FUE CULÉ DOS TEMPORADAS

Uno de los atacantes más peligrosos de los 'bleus' jugó en la cantera del Barça. Marcus estuvo en la escuela azulgrana en los dos años en los que su padre fue jugador del primer equipo

JAUME MARCET Barcelona

Lilian Thuram jugó en el FC Barcelona entre el 2006 y el 2008. Fueron los dos últimos años de Frank Rijkaard en el Barça. Una época en la que el equipo blaugrana disfrutaba de grandes cracks como Ronaldinho, Deco, Eto'o, Henry, Messi, Xavi, Iniesta o el propio central francés.

Pese a esta nómina de grandes futbolistas el equipo bajó su rendimiento y se quedó sin conquistar títulos importantes. Marcus Thuram tenía entonces entre 9 y 11 años y jugó en la FCB Escola, la actual Barça Academy dos años que le sirvieron para crecer y desarrollarse como futbolista.

Mientras Lilian apuraba sus últimos años como jugador profesional en Barcelona sus hijos Marcus y Khéphren Thuram disfrutaban del fútbol en los campos anexos al Miniestadi. Los equipos inferiores del Barça se habían mudado a la Ciutat Esportiva pero los niños que formaban parte de la FCB Escola continuaban entrenándose y jugando muy cerquita del Camp Nou.

IMPACTO MARCUS El actual entrenador del Cadete B blaugrana David Sánchez era uno de los formadores de aquella FCB Escola en la que también crecía el actual director de la Barça Academy de Austin Xavi Pérez que en aquella época fue uno de los entrenadores de Marcus.

Además de entrenarse los martes y jueves por las tardes en los campos 3 y 4 anexos al Mini, los hijos de Lilian Thuram se acostumbraron a visitar el campo de La Masia en el que entrenaba el primer equipo del Barça. En días festivos era habitual verlos con su padre Lilian y también jugueteando on otros cracks del Barça de aquella época.

### MÁS POTENCIA QUE TALENTO

Marcus Thuram era un delantero alto, rápido y potente pero no bri-



Marcus Thurma, en el antiguo campo de entrenamiento anexo al Camp Nou // ZOLTAN CZIBOR

llaba excesivamente en el aspecto técnico por lo que la metodología Barça durante dos años le ayudó para añadir conceptos básicos del fútbol a su juego.

En la FCB Escola los técnicos trabajan para la mejora individual de un jugador que sepa interpretar el estilo Barça. A la potencia y velocidad que llevaba incorporada en su naturaleza, Marcus practicó durante dos temporadas todos los fundamentos técnicos del estilo Barça mejorando sensiblemente su capacidad para controlar y pasar el balón.

Aunque físicamente era diferencial, es curioso que Marcus Thuram no destacaba por encima de sus compañeros de la FCB Escola. Técnicos de aquella época nos descubren para SPORT que en los torneos en los que se seleccionaba a los jugadores más destacados de la escuela del Barça no figuraba Marcus.

### PROGRESIÓN SORPRENDENTE

Su evolución posterior en el fútbol base del ACBB Jugend y en la cantera del Sochaux y su explosión atlética le han permitido jugar en el Guingamp, Borussia Mönchengladbach y el Inter de Milán además de ser un fijo en la selección francesa.

La diezmada defensa de España tendrá que vigilar hoy con jugadores tan conocidos como Mbappé o Dembelé pero la versatilidad de Marcus Thuram será otra de las amenazas para selección española. Thuram tiene pasado en la cantera del Barça como también los integrantes de La Roja Cucurella, Grimaldo, Olmo, Fermín y Lamine.

Thuram, aunque todavía no se ha estrenado como goleador en la Eurocopa, es uno de los delanteros franceses más cotizados del momento. El delantero del Inter tiene

un valor de mercado de 65 millones de euros y puede jugar tanto como delantero centro como de extremo izquierdo.

Su pasado blaugrana le confiere siempre un sello especial. Durante dos años se educó en el ADN Barça, una metodología que siempre queda impregnado en el bagaje de los jugadores con formación Barça. La evolución sorprendente de Marcus Thuram desde la escuela del Barça a la cima es destacable aunque la progresión de su hermano Khépren también es remarcable.

A su hermano Khéphren, de solo 6 y 7 años en su etapa en el Barça, se le intuía mucha más calidad técnica. Khéphren también ha llegado como Marcus a triunfar en la élite y a sus 23 años es uno de los centrocampistas jóvenes franceses más reputados. Khéphren juega en el Niza y se ha llegado a especular con un interés del Real Madrid por sus servicios.

# LO QUE HA

ES

ESTO

### Flick (y Laporta) eligen a Nico antes que a Olmo

ras Lamine Yamal y Nico Williams, un tercer hombre se ha sumado al elenco de estrellas ya no solo de la selección española, sino de la Eurocopa entera. Dani Olmo, surgido también de la cantera del Barça, acapara el protagonismo en la recta final hacia el título, tras la lesión de Pedri y la posición determinante que ocupa en el sistema de Luis de la Fuente. Lamine, Nico y Olmo. El Barça aspira a juntar al menos a dos de ellos en su plantilla. Es el momento de acompañar a **Lamine**, que pinta a primerísima figura mundial y no pasa nada por decirlo ni escribirlo, porque es así, con los futbolistas que más y mejor puedan relanzar al Barça.

**Xavi** pidió a **Nico** y a **Olmo** antes de marcharse. **Flick** piensa exactamente igual, pero solo cabe uno porque el pack se iría más allá de los 120 millones y si ya hay problemas para cubrir

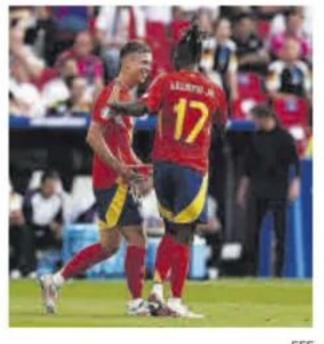

EFE

### El Barça necesita más al extremo del Athletic que al centrocampista ofensivo del Leipzig

la mitad, imaginense para atreverse con el total de la factura. De todos modos, Laporta dice que adelante con Nico y esto acostumbra a ser decisivo. Así que si hay que escoger, la decisión es Nico Williams. La posición de Olmo, aún siendo un jugador más polivalente, está muy bien cubierta con Pedri, del que era suplente hasta ahora en la selección, y por Gavi y Gündogan. La de Nico solo contempla a Raphinha, pero el extremo del Athletic es más rápido, profundo, eléctrico y vertical. Con Lamine por la derecha y Nico por la izquierda, el ataque azulgrana tendría las bandas más desequilibrantes de Europa y

**Lewandowski**, a los mejores asistentes para su estilo de juego. El Barça le necesita más.

JOAN MARIA BATLLE

SPORT MARTES, 9 DE JULIO DE 2024

### El camino a la final de la Eurocopa 2024



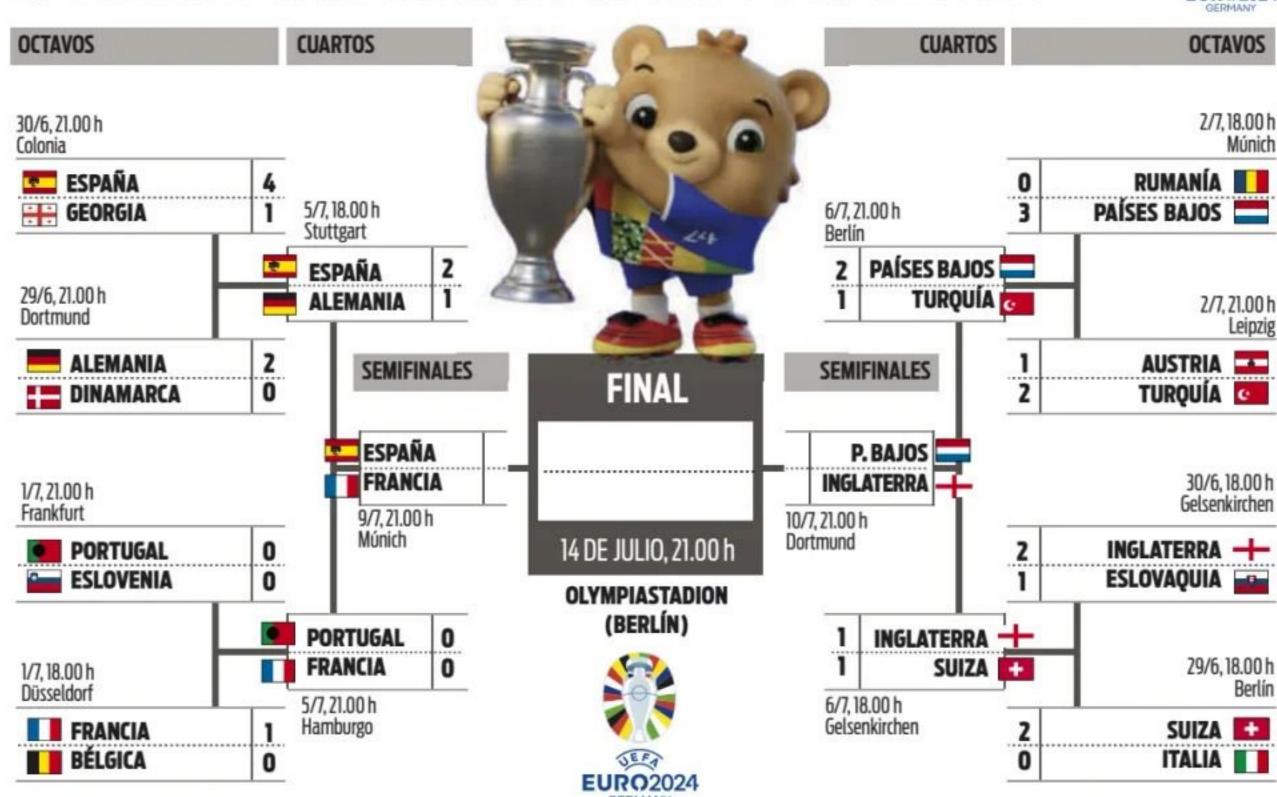

### **MÁXIMO GOLEADOR**



| JUGADOR       | PAÍS       | GOLES |
|---------------|------------|-------|
| C. Gakpo      | P. Bajos   | 3     |
| J. Musiala    | Alemania   | 3     |
| G. Mikautadze | Georgia    | 3     |
| I. Schranz    | Eslovaquia | 3     |
| F. Ruiz       | España     | 2     |
| D. Olmo       | España     | 2     |

### MÁXIMO ASISTENTE



| JUGADOR    | PAÍS     | ASIST. |
|------------|----------|--------|
| L. Yamal   | España   | 3      |
| X. Simons  | P. Bajos | 3      |
| F. Ruiz    | España   | 2      |
| R. Freuler | Suiza    | 2      |
| N. Aké     | P. Bajos | 2      |
| D. Man     | Rumanía  | 2      |

**SEMIFINAL** INGLATERRA Y PAÍSES BAJOS COMPARTEN DEMÉRITO

# La negra historia de los penaltis les une

Los dos combinados semifinalistas de Dortmund son los que más tandas han perdido en la historia de la Eurocopa

JOAN DOMÈNECH Düsseldorf

Los jugadores de Inglaterra salieron en estampida cuando Alexander-Amold estampaba en la red el quinto penalti que blindaba el triunfo frente a Suiza. Corrían huyendo de la pesadilla que les atormentaba desde la última tanda afrontada que, para más inri, aconteció en la final de la anterior Eurocopa que perdieron en casa frente a Italia. Entre los lanzadores que corrieron como locos estaba Bukayo Saka. El extremo del Arsenal fue quien más y peor pagó aquella derrota. Lanzó el quinto tiro y lo falló. Recibió un sinfín de burlas e insultos por el error con el infame aderezo del racismo.

Quien no corrió ni un metro fue Jordan Pickford, el portero, el otro protagonista inglés que participó en las dos tandas. En la del 11 de julio de 2021 deLA TENDENCIA INGLESA APUNTA A UNA MEJORÍA CON SOUTHGATE CON 3 TRIUNFOS EN 4 TANDAS SUMANDO TODAS LAS COMPETICIONES

INGLATERRA SOLO HA GANADO DOS DE LAS SEIS TANDAS Y PAÍSES BAJOS, UNA DE CUATRO EN SUS TRAYECTORIAS EN LA EUROCOPA tuvo dos penaltis y resultó insuficiente; en la del sábado bastó con la parada al tiro de Akanii.

Pero ni Saka ni Pickord desearían pasar por el mismo trago otra vez pese a que la tendencia de los penaltis apunta una clara mejoría. Con Southgate se han ganado tres de las cuatro últimas afrontadas.

TRADICIÓN NEGATIVA Tampoco quieren llegar a ese límite en Países Bajos. Se miden dos países con una tradición negativa desde los once metros. Los que más tandas han perdido. Comparten, por ejemplo, el trauma de haber perdido dos veces ejerciendo de anfitriones en casa. Los naranjas sucumbieron en el Amsterdam Arena en las semis del 2000 frente a Italia, cuando se desperdiciaron dos penaltis en el tiempo convencional y tres en la tanda (1-3).

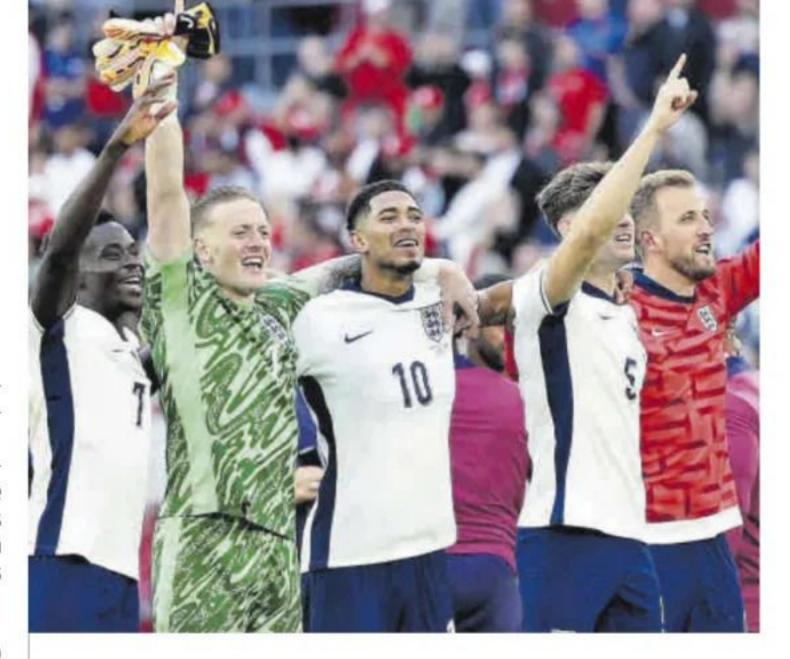

Felicidad inglesa tras la tanda de penaltis ante Suiza // EFE Inglaterra solo ha triunfado en dos de las seis tandas disputadas en la Eurocopa, lo que ha cimentado un justificado pesimismo del que parece huir. Antes de derrotar a Suiza solo había vencido a España en los cuartos de final de la Eurocopa de 1996. Entonces empezó el gafe. Sucumbió en la ronda siguiente, en la semifinal ante Alemania (el último lo marró Southgate), y cayó eliminado de esta guisa en los cuartos de final de 2004

(ante Portugal) y 2012 (Italia) hasta la final de 2020.

Los neerlandeses sienten un complejo parecido aún por enterrar. Han salido airosos en una de las cuatro tandas. Nadie se acuerda de que fuera en 2004, en los cuartos de final frente a Suecia. La negra historia se expandió desde la derrota de las semifinales en 1992 con Dinamarca, los cuartos de 1996 con Francia hasta la semifinal con Italia del 2000.

# 

**AMBICIOSO** NORMALIDAD CON EL FAIR PLAY

# Lanorta anuesta nor Nico

El presidente azulgrana habló para los micrófonos de 'Catalunya Ràdio' e hizo referencia a la figura del atacante del Athletic Club: "Podemos hacer frente a un fichaje como el de Nico"

SERGI CAPDEVILA Barcelona

El máximo mandatario del FC Barcelona, Joan Laporta, atendió al programa 'El Matí de Catalunya Ràdio' al inicio de la semana en la que el primer equipo azulgrana arranca los entrenamientos en esta nueva era de Hansi Flick. 'Jan' charló con el periodista Francesc Garriga de forma breve, pero suficiente para acometer varios aspectos, sobre todo la situación y el interés en el jugador del Athletic Nico Williams.

"Evidentemente que me gusta, y mucho. Hoy por hoy nos podemos permitir fichar a Nico Williams. Podemos hacer frente a un fichaje como el de Nico", soltó el presidente Laporta, que también añadió que "es responsabilidad de Nico. Estamos trabajando en las operaciones que nos pide Flick". En este sentido, sobre la posibilidad de fichar y la regla del 1:1.

Laporta comentó que "en breves podremos anunciar las operaciones que hemos trabajado. En breves volveremos a la normalidad del fair play".

El interés por Nico, que adelantó SPORT hace semanas, no se ha movido un ápice. El jugador está aislado de todo en la Eurocopa y en las entrevistas que ha ido concediendo (que no han sido pocas) no ha sido para nada contundente respecto a su futuro en el Athletic.

TEBAS YA FUE OPTIMISTA Sin

duda, es uno de los aspectos que más preocupa al barcelonismo. En ese contexto, el presidente de la Liga Javier Tebas ya hizo referencia a ello y se mostró más optimista que nunca: "Este año, de todos los últimos años, es en el que más fácil lo tiene. Está saliendo de su situación económica complicada y vamos a ver si solucionan esos pocos temas que tienen para sumar las incorporaciones importantes que esperan".

SOBRE FLICK Precisamente. Laporta hizo referencia a Hansi Flick. A lo que espera de él, a cómo es, etc. "Flick habla inglés y se está esforzando en aprender catalán y castellano. Es un compromiso de su parte, es muy serio. Haremos una presentación y la



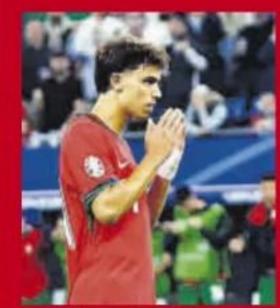

Joao Félix se aleja del Barça // EFE

### 27 de julio, fecha límite para Joao

Joao Félix va dando pasos que le alejan del Barça. El portugués sigue priorizando jugar en el equipo blaugrana, pero todo indica que no será posible salvo un giro inesperado en las próximas semanas. Joao Félix ha puesto como fecha límite para definir su futuro el próximo 27 de julio, tal y como avanzó el

periódico 'Record'. No desea regresar al Atlético y no quiere alargar su destino hasta finales del mercado como el año pasado, por lo que las opciones de que acabe en el Benfica son ahora muy grandes a pesar de que aún no hay acuerdo y de que el Aston Villa también ha irrumpido con fuerza.



**SPORT** 

12-13



le ante los medios, si no hay un giro de guion, antes de poner rumbo a Estados Unidos, donde el equipo disputará tres amistosos. Los primeros encuentros con Flick de comandante.

LAS LESIONES Tuvo tiempo Laporta de valorar las recientes lesiones de Pedri y Araujo: "Empezar la temporada otra vez con Pedri lesionado no me hace gracia, pero estoy seguro que con los nuevos preparadores la cosa irá bien. Con Araujo también, hay que ser fuertes e intentar tener una plantilla competitiva".

Una declaración con dardo para la preparación física del equipo en estos años pasados y un mensaje clarísimo de que es uno de los aspectos de máxima prioridad pax.com/byneomelegiam

Evidentemente que me gusta, y mucho: hoy por hoy nos podemos permitir ficharle

Es responsabilidad de Nico; estamos trabajando en las operaciones que nos pide Hansi Flick

se deió nada en el tintero.

ra la parcela deportiva del club. Se considera que es, seguramente, el apartado en el que la plantilla puede dar un salto más importante de cara a poder competir con todos los grandes de Europa y sobrellevar la densidad de un calendario que este próximo curso será aún más denso con el nuevo formato de Champions. En definitiva, fueron cinco minutos que no se habían anunciado con anterioridad, que aparecieron un poco de sopetón. Pero muy bien aprovechados y en los que Laporta, que se encuentra de vacaciones y que va haciendo incursiones en su querida S'Agaró, no



Deco debe convencer a su antiguo representado para que abandone el Barça // AP s.com/gyneemers

INFLEXIBLE NO QUIERE MOVERSE DE BARCELONA

# Mision imposible con Raphinha

El Barça tiene 50 días para convencer al internacional brasileño de que acepte las ofertas que tiene para irse a Arabia Saudí

**JOAQUIM PIERA** 

Sao Paulo

Se terminó la Copa América 2024 para Raphinha, con la eliminación de Brasil a manos de Uruguay en los cuartos de final, y, con ello, el extremo gaucho entró de vacaciones. Su nombre, sin embargo, seguirá en el candelero blaugrana en las próximas semanas.

El Barça necesita reforzarse. Pasar a la regla 1:1 ayuda en esta misión, pero para poder dar respuesta a les escueta lista de pedidos de Hansi Flick, el club necesita hacer caja con alguna salida de peso para, luego, poder reinvertir los recursos.

A un sector del club le encantaria poder vender a Raphinha al fútbol saudí. Como SPORT ha ido explicando los últimos meses, el internacional gaucho maneja varias

ofertas, algunas de las cuales podría alcanzar, con variables, los 100 millones de euros. El mejor posicionado, como también avanzó este periódico, es el Al-Hilal, donde juega Neymar.

'Rapha' cuenta con muy buen cartel en Arabia por jugar en el Barcelona y ser titular con Brasil. Le multiplicarían, como mínimo por dos, la ficha que percibe en el Barça. Y los bonus de la operación

**SE MANTIENE** INFLEXIBLE EN SU **VOLUNTAD DE AFRONTAR** SU TERCER CURSO EN **BLAUGRANA Y ASÍ SE LO** HA TRASLADADO A DECO serían muy generosos. El balón está ahora encima de su tejado.

INMOVILISMO La cuestión central es que el brasileño no está por la labor de dejar el Barça. Se mantiene inflexible en su voluntad de afrontar su tercer curso en blaugrana y así se lo ha trasladado a Deco, que era su agente y ahora el director de fútbol del club. Su postura no ha cambiado desde que terminó la Liga y se concentró con Brasil, en Estados Unidos, para afrontar una Copa América en que empezó y ha terminado como titular, a pesar de que Savinho le ganó la posición en un encuentro.

El ejecutivo luso-brasileño tiene ahora 50 días para intentar convencer a su antiguo representado que se vaya a la Liga Profesional Saudí, donde le recibirían con los brazos abiertos y tendría estatus de estrella.

piezas con las que contará el técnico germano en este inicio de pretemporada. Entre ellas, 10 jóvenes que destacaron el curso pasado con el Barça Atlètic. Flick lleva estos últimos meses analizando los jóvenes talentos que tiene el club en la cantera y ya pudimos verle junto a Deco en un en-

En SPORT ya analizamos ayer las

prensa antes de ir a la gira".

Laporta

si puede

afrontar el

Nico Williams

fichaje de

// AP

afirmó que el

FC Barcelona

Como dijo Laporta, podremos ver-

trenamiento reciente del filial

azulgrana.

14 BARÇA MARTES, 9 DE JULIO DE 2024 SPORT

COMPETENCIA YA JUGÓ EN EL EQUIPO 'BIANCONERO'

# La Juventus piensa en Joao Cancelo

El Manchester City ha ofrecido al lateral a la 'Vecchia Signora'. En el Barça mantienen la esperanza por la postura del luso a seguir de culé

LLUÍS MIGUELSANZ

La continuidad de Joao Cancelo sigue en el aire. El Barça mantiene su oferta de cesión con opción de compra a pesar de que el Manchester City ha rechazado la propuesta a la espera de vender al futbolista por unos 20 millones de euros. El club inglés está activando negociaciones por Cancelo y habría ofrecido ya al futbolista a la Juventus, tal y como explica la 'Stampa'. El portugués ya jugó a un grandísimo nivel en la Juve, que acabó vendiendo al futbolista al City por 65 millones de euros y ahora se plantearía repescarle.

Cancelo ya ha dejado claro, incluso públicamente, que su deseo es continuar en el Barça la próxima temporada porque se siente a gusto en el club y su familia es feliz en Barcelona. El problema es que tiene contrato con el Manchester City hasta el 2027 y se debe al club inglés, que ha respondido al Barça de forma tajante sobre un nuevo préstamo. Solo está dispuesto a venderle y daría facilidades de pago pero no quiere prestarlo más. En el Barça no tienen previsto invertir ese dinero en un lateral dies-

EL PORTUGUÉS SE SIENTE CÓMODO EN EL BARÇA Y SU FAMILIA HA ENCONTRADO LA FELICIDAD EN LA CIUDAD DE BARCELONA

LA JUVENTUS VENDIÓ AL LATERAL DIESTRO AL CITY POR 65 'KILOS' Y AHORA PODRÍA HACER EL VIAJE DE VUELTA A TURÍN tro por lo que las negociaciones pueden alargarse más de lo previs-

El área deportiva del club blaugrana tiene cierta tranquilidad con este tema ya que Jorge Mendes les
ha transmitido que el jugador no
piensa escuchar ofertas de otros
equipos que no sean el Barça. Pero
también es cierto que la Juventus
es un club que atrae a Cancelo porque fue ahí dónde acabó de explotar como futbolista antes de su paso al City. Lo que parece descartado es que el futbolista acepte
negociar con alguno de los clubs
saudís que desean ficharle.

En el Manchester City deseaban acabar cuanto antes con el culebrón Joao Cancelo ya que Pep Guardiola no le quiere en su plantilla e intentaban evitar a toda costa que se incorporase en la pretemporada. El año pasado su cesión ya se ató en las últimas horas de mercado del año pasado y ahora podría suceder lo mismo. Joao Cancelo
ha
manifestado
que quiere
seguir en el
Barça, pero el
City apuesta
por un
traspaso a la
Juventus
// VALENTÍ
ENRICH

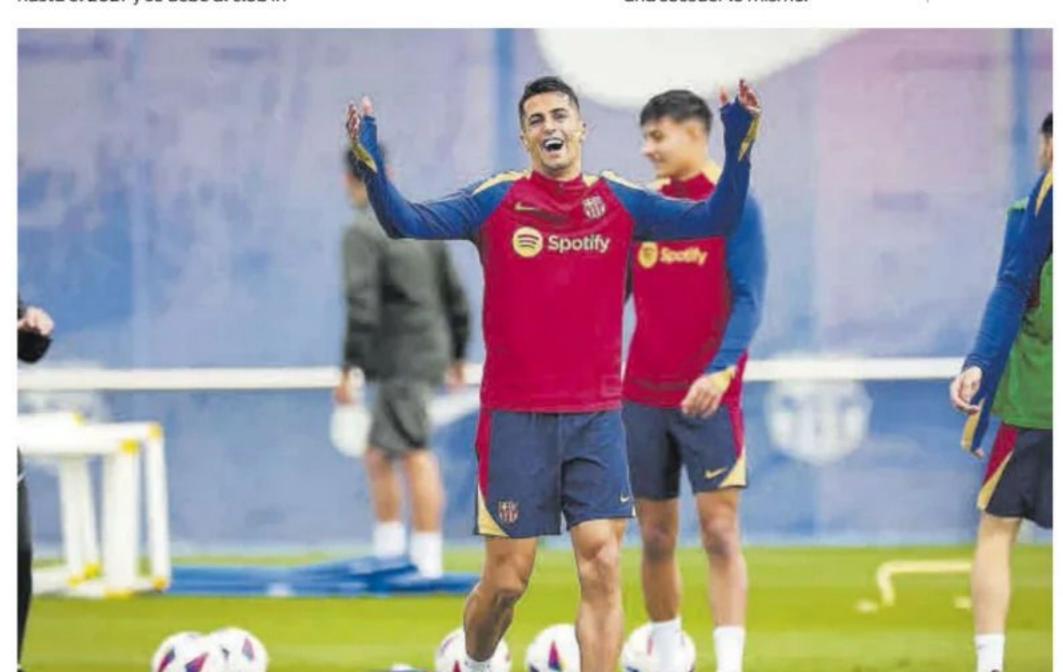

SALIDA MÁS FUERA QUE DENTRO



Oriol no ha cuajado en su regreso al Barça // VALENTÍ ENRICH

# Cumbre por Oriol Romeu

Mágico Díaz, agente del del Ulldecona y de Pau Víctor, estuvo en la Ciutat Esportiva

S.B.

Barcelona

Pasan los días y el futuro de Oriol Romeu sigue sin resolverse. Por más que todas las partes dan por sentado que el centrocampista abandonará el Barça este verano, la realidad es que el jugador tiene un año más de contrato y todavía no se ha negociado su salida. Ayer, tal y como informó 'Jijantes', el agente de Romeu, Mágico Díaz, estuvo en la Ciudad Deportiva para reunirse con Deco, director de fútbol azulgrana.

Romeu, que firmó hasta 2025 con el Barça, no ha gozado del protagonismo que esperaba en el Barça. El catalán arrancó a buen nivel pero fue perdiendo rendimiento y minutos a medida que crecían las críticas hacia su figura. Su protagonismo en el segundo tramo de temporada ha sido nulo hasta el punto de que en alguna entrevis-

EL CENTROCAMPISTA SALDRA DEL EQUIPO, MIENTRAS QUE SE ESPERA REBAJAR EL PRECIO DE COMPRA POR PAU VÍCTOR ta el centrocampista ha dejado caer su intención de cambiar de aires este verano.

Como adelantó SPORT, el Girona es uno de los clubes más interesados en los servicios del de Ulldecona, que de regresar a Montilivi volvería a la que fue su casa desde que abandonó la Premier. A las órdenes de Míchel Romeu tuvo un gran rendimiento, de ahí que el club gerundense esté dispuesto a volver a contar con el centrocampista, por el que el Barça pagó unos 3,5 millones el pasado verano.

Las semanas avanzan y solo quedan dos días para que arranque la pretemporada, por lo que el jugador necesita empezar a saber qué ocurrirá con su situación. Con este objetivo, su agente, Mágico Díaz, se reunió con Deco ayer por la mañana. El Barça querría intentar mantener a Pau Víctor, jugador del Girona cedido este año en el filial azulgrana, de ahí que pueda tratar de llevar a cabo una negociación conjunta.

La opción de compra por Pau Víctor era de tres millones pero a los dirigentes del fútbol base azulgrana se les pasó el plazo para ejecutarla. Ahora, todo es empezar de cero para ver si Barça y Girona pueden alcanzar un entente satisfactorio para las dos partes.

SPORT MARTES, 9 DE JULIO DE 2024 BARÇA | 15

**BANQUILLO** NUEVA AVENTURA EN SU CARRERA

# Flick tienta a Thiago para formar parte de su 'staff'

El ya ex jugador valora la propuesta del técnico, que trata de convencerle para que se sume a su cuerpo técnico. Alcántara ha dado 'inputs' más positivos en las últimas horas. El club

TONI JUANMARTÍ

Barcelona

Thiago Alcántara podría regresar al Barça 11 años después de marcharse, como jugador, al Bayern de Múnich. Según pudo saber SPORT, la llegada de Thiago al 'staff' del entrenador alemán es una posibilidad muy real. Las reticencias iniciales del ya exjugador han cambiado y éste estaría ahora más cerca de darle el 'sí, quiero' al técnico, que en las últimas horas ha acelerado en su intento de convencerle.

Thiago, que a los 33 años decide colgar las botas ante algunos problemas físicos, coincidió durante una temporada con Hansi Flick en el Bayern de Múnich, un año glorioso para los bávaros ya que conquistaron el triplete. La relación entre ambos es idónea. de ahí que Hansi considere que podría ser una figura de utilidad, ya que ejercería de enlace entre el cuerpo técnico y la plantilla. No solo eso, sino que el conocimiento global que tiene Thiago tanto del club como del entorno también podría ser de mucho provecho para un 'staff' que necesitará un cierto período de adaptación a una nueva cultura y a una entidad muy particular.

El arranque de la actividad diaria en



Thiago y Flick coincidieron en el Bayern // EFE

la Ciudad Deportiva desde aver-aunque los jugadores no empiezan hasta mañana- conllevará varias reuniones entre el área deportiva y el cuerpo técnico para analizar cuestiones de todo tipo. Una de las que se tratará es precisamente la más que posible incorporación de Thiago al cuerpo técnico. Sin embargo, antes de que el club entre en acción hace

falta que Thiago dé luz verde definitiva a Flick. Será entonces cuando se trate su incorporación con el Barça. Hay que tener en cuenta que su fichaje también impactaría en el 'fair play' por lo que en caso de alcanzar un acuerdo total, la entidad que preside Joan Laporta debería encontrar la fórmula más adecuada para registrar al ya exjugador.

Thiago va sabe que Flick estaría encantado de poder contar con él y al exazulgrana le seduce la posibilidad de afrontar un nuevo desafío esta vez desde los banquillos. Sin embargo, antes de concretarse su llegada hará falta resolver algunas cuestiones, no todas estrictamente deportivas. No se espera que la cuestión se demore mucho más.

**INCERTIDUMBRE** NO HAY EFECTIVOS EN LA SALA DE MÁQUINAS

## El Barça arranca sin centrocampistas

ADRIÀ FERNÁNDEZ

Barcelona

Mañana miércoles 10 de julio arranca la pretemporada del FC Barcelona y, con ella, el proyecto de Hansi Flick al mando del equipo azulgrana: su primer curso como técnico culé, el 2024/25. Sin embargo, el técnico alemán tendrá pocos efectivos a sus órdenes durante los primeros días, con los centrocampistas fuera de la órbita culé. Como viene siendo habitual durante las pretemporadas de años con Mundial o Eurocopa/Copa América

para los equipos de la élite, los internacionales con sus selecciones se reincorporarán más tarde de lo habitual a las dinámicas de clubes. Las vacaciones son un derecho reconocido para todos los trabajadores, incluidos los futbolistas.

En este sentido, es extensa la lista de futbolistas azulgranas que regresarán a la Ciutat Esportiva Joan Gamper más allá del 10 de julio. Hasta 13 jugadores han sido convocados con sus países para estos torneos y otros tres lo harán durante los Juegos Olímpicos.

A ello, hay que sumar los futbolis-



Flick y De Jong // SKY SPORT

tas que ya estaban lesionados con anterioridad o los que se han sumado recientemente a la enfermería durante los partidos de selecciones, como son el caso de Pedri y Araujo.

Ante esta tesitura, Flick podrá echar mano del filial azulgrana para completar los primeros entrenamientos del primer equipo. Entre los candidatos, un nombre sobresale del resto: Marc Casadó, el capitán del Barça Atlètic. También se pondrán a las órdenes del nuevo entrenador azulgrana los centrocampistas Noah Darvich y Marc Bernal.

## El Barça también **CAMBIO DE RITMO** necesita que echen a Francia

urante muchos años, el Barça sostuvo un imperio demoledor desde el juego. La fórmula, impulsada hasta la obsesión por Johan Cruyff a su llegada al banquillo -verano del 88- y sublimada por Pep Guardiola y la generación de Messi en los albores de este siglo, fue un sello de distinción encumbrado en todo el planeta. Tener el balón, someter al rival, amplitud con extremos y presión tras pérdida. Respeto al público, cero especulación y el resultado como consecuencia. El barcelonismo se desató, celebró logros inéditos en su historia, y alardeó de cómo ganaba. Jamás nadie consiguió tanto - el club con más títulos en los últimos 34 años - jugando tan bien al fútbol. Creí que el mensaje iba a servir para consolidar un camino. Que, aunque todos pretendemos



ganar, la identidad que convirtió al Barça en algo diferencial iba a ser defendida siempre, por encima del resultado y con el legado de Pep por bandera. "No ganaremos siempre. Entonces habrá que confiar más que nunca en el modelo. La tentación para alejarse será muy fuerte", dejó escrito tras vapulear al United en 2011. Fuí un absoluto iluso. Hoy, con el club enfermo, no sólo en Madrid vomitan contra el estilo, califican de evolución -con desfachatez- el fútbol de España o apoyan la eficacia de Francia e Inglaterra pese a su fútbol dantesco; en casa también cuesta llenar el barco de la idea, la misma que a muchos les llevó a sacar pecho no hace mucho. Aunque no lo parezca, para el club es importante que a Deschamps y Southgate les echen de la Euro. A ver si, de una vez, nos damos cuenta que esa patraña tampoco garantiza ganar. Y que, ante

> eso, sólo se impone una mirada: defender tu esencia. La que te ha hecho grande. Y distinto.

> > **DAVID BERNABEU**

PRESENTACIÓN "TOCA DAR UN PASO ADELANTE Y HACERLO DE FORMA ORGANIZADA"

# 'Som un clam', la oposición a Laporta empieza a activarse

El proyecto liderado por Joan Camprubí Montal, nieto y bisnieto de presidentes del Barça, reunió varios centenares de personas en la zona alta de Barcelona para presenciar el pistoletazo de salida de la nueva plataforma de unidad del barcelonismo

JORDI CARNÉ Barcelona

Por muy mal que esté, el FC Barcelona siempre será un club absolutamente vivo. Prueba de ello fue la presentación del nuevo grupo de oposición liderado por Joan Camprubí Montal bajo el nombre de 'Som un clam'. Ayer, en la zona alta de Barcelona, se congregaron varios centenares personas en la formalización de un ambicioso proyecto que no considera una opción, ante la delicada situación deportiva, económica y social del club azulgrana, "quedarse de brazos cruzados".

El objetivo de esta nueva agrupación es el de convertirse en una plataforma de unidad para el barcelonismo en el marco de las próximas elecciones a la presidencia de la entidad culé, agendadas para verano de 2026; una vez se hayan cumplido un lustro de Joan Laporta al frente del club en su segunda etapa como presidente. La semana pasada se reunieron unas 50 personas del núcleo más duro de Camprubí en el Port de Barcelona para poner ideas en común en un encuentro de carácter privado. Ayer por la tarde, la cifra de asistentes se multiplicó en Vallvidrera. La plataforma va cogiendo más peso y forma con el paso de los días y semanas. Ya son dos años de trabajo.

"Después de escuchar a muchos socios, vemos que hay un descontento general. Hay muchos aficionados que sienten que no están bien representados. Estar de brazos cruzados no es una opción. Toca dar un paso adelante y hacerlo de una forma organizada. Queremos que el Barça gane, esto va de sumar esfuerzos hacia un objetivo común", declaró Camprubí en la presenta-

"DESPUÉS DE ESCUCHAR A MUCHOS SOCIOS, VEMOS QUE HAY UN DESCONTENTO GENERAL", DECLARÓ JOAN CAMPRUBÍ

MARC GASOL, JUANJO BRAU, JORDI MOIX, JORDI ROURA, XAVIER VILAJOANA, MARTA PASCAL O JORDI ROCHE, ENTRE LOS PRESENTES

ción de 'Som un clam'. Dejó claro que no lidera una "candidatura", al menos de momento, pero sí que pidió a Laporta "un paso al lado".

### SITUACIÓN ECONÓMICA La abogada Marta Pascual, por su par-

abogada Marta Pascual, por su parte, consideró que la opción de convertirse en Sociedad Anónima pa-







ra solucionar la situación económica del Barça "no es la correcta". Según su punto de vista, todo pasa por "tener el 'dream team' de los ejecutivos". Jordi Camps, exdirector comercial de la entidad culé, lamentó que la gestión de Laporta haya provocado "850 millones de pérdidas en los últimos tres años". A nivel deportivo, Jordi Roche (empresario y expresidente de la FCF) remarcó la importancia "de apostar por La Masia y cuidar a nuestros futbolistas" en vez de hacer "tanto seguidismo del Madrid"; de esta forma, "en tres años podremos volver a ganar la Champions".

Además de Pascual y Camps, personalidades del entorno azulgrana como Marc Gasol (exjugador de baloncesto del Barça), Josep Pons (estilista y asesor de imagen), Gabriel Masfurroll (empresario), Tente Sánchez (exfutbolista del Barça), su hija Georgina, Bernat Antràs (abogado), Xavier Vilajoana (exdirectivo del Barça), Javier Pérez Farguell (exdirector general del Barça), Jordi Moix (exdirectivo del Barça), Juanjo Brau (exfisioterapeuta y readaptador del FC Barcelona), Jordi Roura (exfutbolista, exentrenador y exdirector del fútbol base del Barça) y Jordi Jacas (cocinero),

entre otros, 'acompañaron' a Camprubí en una jornada para poner en común los principales temas de preocupación alrededor de la gestión de Joan Laporta.

Joan Camprubí Montal no es alguien recién llegado al barcelonismo pese a sus 37 años. De hecho, es nieto y bisnieto de presidentes del Barça. Su bisabuelo fue Agustí Montal Golobart, que presidió el club entre 1946 y 1952, mientras que su abuelo fue Agustí Montal Costa, máximo dirigente del Barça de 1969 hasta 1977. Si llegara algún día a ser presidente sería el tercero de la familia.

Jordi Roche y Joan Camprubí, dos de las figuras que encabezan 'Som un clam' // JAVI FERRÁNDIZ



Tu esposa, hijo, familiares y amigos no te olvidan.

SPORT MARTES, 9 DE JULIO DE 2024 BARÇA | 17

### **ENTREVISTA** FRANC ARTIGA, ENTRENADOR DEL KHIMKI

# "Veo un futuro con Lamine de falso 9"

SPORT entrevista a Franc Artiga. El preparador de Cambrils cree que Alejandro Balde "triunfará en el Barça" asegura que Gavi "gusta a cualquier entrenador" y entiende que el Barça "no debería desaprovechar un talento como Ansu Fati"

JAUME MARCET

Barcelona

### ¿Qué supone seguir entrenando en Rusia pero pasar de un club de como el Rodina a dirigir al Khimki?

Estoy muy agradecido al Rodina y a su propietario. Me dieron la oportunidad de entrenar a nivel profesional. Aunque cuando llegué el equipo estaba más cerca del descenso que del ascenso el hecho de no haber podido subir de categoría provocó que decidieran cambiar de entrenador. Nos quedamos a un gol del ascenso. Es cierto que me ofrecieron seguir en el club pero la oferta del Khimki es muy importante.

### ¿Por qué es bueno para su carrera seguir en Rusia?

Siempre explico que estoy aquí porqué me han dado esta oportunidad. Si me la dieran en la liga española estaría en La Liga pero esto me servirá para que no me etiqueten como un entrenador de academia, un entrenador formativo y que se vea que cuando estoy en el mundo profesional soy capaz de competir, hacerlo bien y con un estilo de juego que aprendí en el Barça y en el que sigo creyendo y lo creo no porqué sí sino porque considero que esta es la mejor manera de ganar partidos.

### Lamine ha sido la sensación de la temporada con el Barça y ahora también en la Eurocopa. Muchos sufren porque solo tiene 16 años y temen que esta precocidad sea perjudicial para su carrera. ¿Lo compartes?

No. No sufro por Lamine. Es verdad que puede pasar de todo y es verdad que hay jugadores que llegan pero luego no se consolidan pero en este caso no lo veo así. Lo que si que veo es que la evolución de Lamine está por ver y lo digo en positivo. Ahora mismo lo tenemos clasificado como un extremo pero estoy convencido de que por su edad esto cambiará y creo que serán a mejor. Creo que Lamine cada vez estará más en contacto con el balón y no solo ejercerá de jugador de banda. Creo que puede evolucionar como hizo Messi acercándolo al juego y que esté más en contacto con el balón y participe más. No lo veo solo haciendo jugadas como ahora, tengo la sensación que poco a poco lo irán acercando a la idea global del juego y puede

ser espectacular. El crecimiento que puede tener, por su edad, nadie lo puede saber. La experiencia que está viviendo con solo 16 años de jugar una Eurocopa es un bagaje que le servirá mucho. Creo que los entrenadores le irán acercando al juego y lo veo jugando de falso 9 o de segundo punta.

### El Barça, en cambio, se ha decidido por un técnico alemán. ¿Qué le parece la apuesta del Barça por Hansi Flick?

Yo siempre digo que me gusta hablar de los entrenadores cuando los veo entrenar, allí puedes ver como

intenta aplicar su idea de juego. Ojalá le vaya bien. Es difícil entrenar al barça porqué hay tres patas que tienen que funcionar. Resultados, buen juego y contar con la Masia. Si falla una de estas tres patas el entrenaestará cuestionado. Históricamente, el Barça ha ganado cuando ha practicado buen juego y también siempre es relevante que los equipos ganadores del Barça se han caracterizado por contar con una base de jugadores canteranos. Hay que ver como se adapta Flick a todo esto, con un entrenador nuevo siempre se genera ilusión y veremos si es capaz de que todo funcione.

### En el Cadete B del Barça dirigiste a Dani Olmo. ¿Ficharías antes a Nico Williams o apostarías por recuperar al delantero de Terrassa?

Lo que no tiene debate es que en una situación de normalidad económica el Barça ficharía este verano a Dani Olmo y a Nico Williams. La valoración o decisión actual puede tener una variable económica pero en el aspecto deportivo son dos jugadores 100% válidos para el Barça. Nico Williams es un perfil de extremo que necesitamos en nuestro modelo

normalidad

económica, el Barça ficharia este verano a Nico y Dani Olmo

En una situación de

mientras que Olmo es un jugador muy trabajador e inteligente y con gol y que es polivalente. No hay debate.

### De Balde nos hemos olvidado todos un poco. ¿Sigue creyendo en

Nos hemos olvidado un poco de él pero esto me parece positivo. Estar tan expuesto mediáticamente a veces no es bueno y les pone una presión extra. Cuando están lesionados si nos acordamos es para presionar para que vuelvan pronto y esto no es bueno. Tiene que recuperarse bien y cuando esté listo será un jugador básico. Creo que Balde tiene que ser el lateral izquierdo del Barça de los próximos años. Estoy convencido de que triunfará en el Barça 100%.

### ¿Y con Gavi que pasará? Al de los Palacios lo conoces mejor que nadie y sabes cuál es su potencial.

A Gavi no hay que animarle para que vuelva, al revés, lo que hay que hacer es frenarlo para que tenga paciencia y vuelva al 100%. ¿Si tendrá continuidad con Flick? Dime un entrenador que no quiera tener a un jugador con el carácter y la calidad de Gavi. Su actitud hace que sea imposible que haya un entrenador al que no le guste tenerlo.

### ¿Qué te parece la decisión de Marc Guiu de fichar por el Chelsea?

Franc Artiga está aplicando

la filosofía

Barça en su

periplo por

tierras rusas

Me parece una decisión inteligente por las dos partes. Triunfar en el Barça como delantero centro subiendo de La Masia es muy complicado y se ha demostrado que históricamente ha sucedido muy poco. Quizá habría que revisar que pasa para que no formemos en La Masia nueves de gran nivel que puedan consolidarse en el primer equipo. Entiendo además que por las características de guiu un fútbol más directo como el inglés le puede beneficiar.



BARÇA ATLÈTIC LA INCORPORACIÓN, CASI CERRADA

## Acuerdo total para el fichaje de Mbacke

Solo falta la firma de Barça y futbolista para que se confirme la llegada del zaguero. El club pagará dos millones a Los Angeles FC

### TONI JUANMARTÍ

Barcelona

El FC Barcelona alcanzó en las últimas horas un acuerdo total con Los Angeles FC para el traspaso de Mbacke, que pasará a ser propiedad del conjunto azulgrana tras jugar como cedido en el Barça Atlètic esta última temporada. La entente verbal entre las partes es máximo y ahora solo faltaba firmar las condiciones pactadas.

El central senegalés de 21 años, con un valor de mercado de dos millones de euros, se convertirá en nuevo jugador del Barca a cambio de unos dos millones de euros. La opción de compra fijada por el zaguero era de unos cuatro 'kilos', pero el club catalán ha podido reducir la

cantidad estipulada a cambio de incluir un porcentaje de futura venta a favor de la entidad californiana. Este último punto ha permitido la luz verde por parte del club

### **EL SENEGALÉS DE 21** AÑOS SE CONVERTIRÁ **EN CULÉ AL HABERSE REBAJADO SU PRECIO DE CUATRO A DOS** MILLONES DE EUROS

estadounidense.

Aunque durante varios momentos de la pasada campaña pareció improbable que Mbacke continuara

en el Barça, las buenas relaciones del entorno del jugador con los responsables del fútbol base azulgrana ha permitido que se llevara a cabo la operación. Después de que se escapara Jorthy Mokio, que se decantó finalmente por el Ajax, el Barça insistió para firmar de forma permanente a Mbacke.

CONTINÚA DE BAJA Hay que recordar que el defensa pasó en mayo por el quirófano tras su lesión de tobillo y no está previsto que regrese a los terrenos de juego hasta entrado septiembre o incluso octubre. Pese a ello, el Barca ha querido garantizarse los servicios de un Mbacke que cuando ha jugado a las órdenes de Rafa Márquez siempre ha dejado buenas sensaciones.



Mbacke, a un paso de ser propiedad del Barça // JAVI FERRÁNDIZ

### FEMENINO IBERDROLA, CON LA SELECCIÓN FEMENINA



GALÁN ANIMA A LA SELECCIÓN A REEDITAR EL ÉXITO DE AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, acudió a la concentración de la selección española femenina en la Ciudad del Fútbol Sostenible de Las Rozas, para transmitir a las jugadoras el apoyo incondicional de la compañía y de todos sus empleados de cara a su participación en los Juegos que se disputan en París.

### **BARÇA ACADEMY**

## Jornada de clausura del Barça Academy Campus muy emotiva en Cambrils

PAULA PELEGRÍ

Barcelona



Los participantes de la sede del Barça Academy SPORT en Cambrils se despidieron el sábado entre abrazos y alguna que otra lágrima después de una semana de convivencia y clases de futbol. Por la mañana, los Jornada de clausura del Barça Academy Campus padres y tutores recogieron a todos los jugadores que durante los últimos días han aprendido todos los secretos de futbol de la mano de los





mejores profesionales del Academy Barça con el coordinador del club Ernest Velasco. Por octavo año el Ayuntamiento de Cambrils y la concejalía de Deportes pusieron a disposición del campus oficial del Barça los mejores equipamientos municipales y el Apartahotel Voramar hizo lo propio y nos dejó disfrutar de sus maravillosas instalaciones.

En la clausura y bajo un sol de justicia, finalizó el campus Barça Academy SPORT en Cambrils con la entrega de los diplomas acreditativos y con los agradecimientos que Ernest Velasco, coordinador de este campus, mencionó al finalizar el acto. A destacar la gran labor de los entrenadores, fisioterapeutas y sus asistentes, y sobre todo el agradecimiento a los auténticos protagonistas, los jugadores, por su comportamiento exquisito, así como también a sus familiares.

> Para más información: www.sport.es













BARÇA | 19 MARTES, 9 DE JULIO DE 2024

# TRIBUNA 4



## El Sevilla tienta a Ansu Fati con llaix y Aleñá

**nsu Fati** será una de las grandes novedades del retorno al trabajo del Barça esta semana. El canterano blaugrana inicia esta nueva etapa tras su mala cesión al Brighton con el objetivo de intentar ganarse la confianza de Hansi Flick para poder continuar en el equipo blaugra-

na. Sin duda, mantenerse en el Barça es su gran prioridad y desde la dirección deportiva le han dado motivos para sentirse optimista. Le van a dar otra oportunidad durante el stage en Estados Unidos para que se disipen las dudas sobre su estado físico. Hay muchas dudas internas sobre **Ansu** y ya en el verano pasado, Xavi Hernández decidió descartarle al comprobar que no le iba a utilizar durante la temporada. Ahora todo es una incógnita y, por eso, tanto el Barca como el jugador se están cubriendo las espaldas ante una más que posible salida en la recta final del mercado.

Para el Barça, la opción prioritaria pasaría por una venta definitiva del jugador, pero el principal problema es que solo se están recibiendo intereses de equipos exóticos, sobre todo de Arabia Saudí. Y el jugador no pasará por ahí. Si debe salir porque no tendrá minutos aquí, desea elegir destino y eso es algo que, económicamente, puede perju-

dicar al club blaugrana. Desde hace semanas, el Sevilla ha ido trabajando de forma intensa y con el máximo sigilo para convencer al jugador. Su nuevo técnico, García

**Pimienta**, le ha explicado el proyecto dejándole claro que será uno de los líderes del equipo. Y lo más importante: están convencidos de que **Ansu** podría recuperar su mejor fútbol esta temporada. El Sevilla no juega competición europea, por lo que **Ansu** tendría mucho descanso y menos cargas de partidos, algo que se ve clave en una

> temporada que puede marcar su destino como futbolista.

> Los andaluces también han jugado otra baza y es rodear a **Ansu** de futbolistas que le conocen, que comparten amistad y que se han formado, como él, en el Barça. El club andaluz ha pedido la cesión de Ilaix Moriba, que está prácticamente hecha, y está luchando por el fichaje de Carles Aleñá. Si los consiguen, el fichaje de **Ansu Fati** estaría un poco más cerca de hacerse realidad. Otra

cosa es lo que pueda ofrecer el Sevilla con esta cesión ya que la ficha del futbolista es muy alta y no podrían ni pagar la mitad de su salario. En esa tesitura, el Barça puede plantearse mantenerle aunque sin minutos seguiría devaluando un activo que en Sevilla podría volver a explotar. Lo que queda claro es que si **Raphinha** y **Ferran** Torres siguen y se ficha a Nico Williams, Ansu tendría

> aquí un papel residual ya que la clara apuesta es **Lamine Yamal**. Todo se va dando para que el Sevilla se lleve al final el gato al agua.



### Una década del adiós a Alfredo di Stéfano

El 7 de julio de 2014 falleció Alfredo di Stéfano a los 88 años de edad. Uno de los mejores futbolistas de la historia, ganador de dos Balones de Oro en 1957 y 1959 como futbolista del Real Madrid, entidad de la cual fue presidente honorífico desde el 2000 hasta su fallecimiento. El delantero argentino, sin embargo, que quería poner rumbo a Europa, tenía cerrado su traspaso con el Barça; pero el Real Madrid y el régimen franquista lo impidieron.

El Barça había alcanzado un acuerdo con el futbolista y River Plate en 1953 para fichar al argentino por cuatro millones de pesetas al contado. El Real



Madrid llegó tarde para firmarle y optó por comprar los 'falsos' derechos del jugador con Millonarios de Bogotá (Colombia no formaba parte de la FIFA), equipo donde militaba el delantero, tras haberse escapado de Argentina. El argentino, sin embargo, se desplazó hasta Barcelona con su familia para enrolarse en el club azulgrana, pero la Federación Española y el régimen pusieron en marcha la maquinaria y orquestaron una operación para que no se llevase a cabo. Había que impedir por tierra, mar y aire que se juntasen Kubala y Di Stéfano en el mismo equipo.

El caso llegó a altas instancias y se acordó que Di Stéfano jugase en años alternos en Barça y Madrid -siendo el primero de ellos para el cuadro blanco-. Una medida rocambolesca de pies a cabeza de la que ni el propio Di Stéfano estaba de acuerdo. El entonces presidente del FC Barcelona, Enric Martí Carreto, tras haber dado luz verde al pacto y recibir múltiples críticas, presentó su dimisión y el Barça recuperó la inversión realizada, eso sí, a plazos, según indica Luque.





www.sport.es

LLUÍS MIGUELSANZ

**DIRECTOR:** Joan Vehils Subdirectores: David Boti, Albert Masnou, Lluís Miguelsanz, Xavier Ortuño y Iulene Servent

ÁREAS:

Barça: Tomàs Andreu, Jordi Carné, Juan Manuel Díaz y Víctor González Fútbol/Polideportivo: Albert Briva, Javier Giraldo y Lluís Payarols

Multimedia: Miki Soria Canales: Jordi Delgado, Sergi Graell y Rubén Moreno Edición impresa: Angels Fàbregues y Jonathan Moreno EDITADO POR EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS, S.A.U.

Director General de Prensa Ibérica para Catalunya y Baleares: Fèlix Noguera Director de Marketing:

Alex Bescós Publicidad Nacional:

Fernando Vázquez Publicidad Catalunya: Mercedes Otálora Redacción: Avinguda Gran Via de L'Hospitalet, 163-167. 08908 L'Hospitalet de Llobregat.

Telf. 93 227 94 00 Publicidad: Prensa Ibérica 360. Avinguda Gran Via de

L'Hospitalet, 163-167. 08908 L'Hospitalet de Llobregat. Telf. 93 265 53 53 Muñoz Seca, 4 - 28001 Madrid, Telf. 91 436 37 70 Distribución::

Logística de Medios Cataluña Suscripciones y Atención al cliente: Telf 932222722 Depósito legal: B-37015-1979

# 



REAL MADRID EL CLUB SE PONE UN LÍMITE POR AMBOS TRASPASOS

# Davies y Yoro: 90 millones

El canadiense y el francés son los dos objetivos prioritarios para reforzar la defensa, e intenta rebajar el precio que piden el Bayern y el Lille, respectivamente. En caso de no alcanzar un acuerdo con sus clubs, se esperará a que lleguen libres en

ALEJANDRO ALCÁZAR

El Real Madrid se ha reforzado convenientemente en ataque con la llegada de Mbappé y Endrick, que se suman a Vinicius, Rodrygo, Brahim y Güler. Ahora busca apuntalar la defensa después de una temporada complicada, con lesionados de larga duración que diezmaron sus recursos. A esto se ha sumado la salida de Nacho, que deja un hueco en el eje de la zaga. Los objetivos prioritarios son el canadiense Davies y el francés Leny Yoro.

### TASACIÓN DESORBITADA

Ambos casos tiene similitudes porque les queda un año de contrato en sus respectivos equipos y se resisten a ampliar su relación. El Madrid ha tanteado la disposición que tienen para ficharlos y ha encontrado respuestas positivas,

por lo que la estrategia es clara: reducir al máximo las pretensiones económicas de sus respectivos equipo, cuyo punto de partida arrancó en los 170 millones de euros entre ambos. El Bayern tasó a Davies en 70 millones de euros y el Lille a Leny Yoro en 100. El Real Madrid se ha marcado como precio máximo pagar 90 millones de euros por el paquete e incluso menos. Un precio fijo en cada operación, unos 70-80 millones más objetivos, 10-20. Alemanes y franceses han intentado resistirse con ofertas que mejoraban las condiciones contractuales para ampliar sus contratos, pero se han encontrado con negativas reiteradas e incluso en el caso del defensa francés, manifestando a su club su deseo de fichar por los blancos.

**ENCRUCIJADA** El tiempo pasa y tanto el Bayern como el Lille en-



Leny Yoro es una de las prioridades de Florentino para apuntalar la zaga

tienden que va en su contra. Si no cierran un acuerdo de renovación se arriesgan a perderlos sin ingresar nada en el verano de 2025, y empiezan a valorar negociar con el Real Madrid un precio para traspasarlos. El club blanco no se vuelve loco. Está interesado en los dos, pero no pagará las cantidades que piden y que considera desproporcionadas.

Su límite es invertir 90 millones de euros por ambos, ofreciendo un fijo y otra cantidad por objetivos. El máximo sería unos 45 millones de euros de media por cada uno, cantidad que considera suficiente por dos jugadores que llegarían gratis la próxima temporada. Si no cierra esos acuerdos, el Madrid esperará al próximo verano. A los jugadores les ofrece el incentivo de que parte de esas cantidades que ahora ofrece a sus clubes irían para ellos.

**NEGOCIACIÓN** ACABA CONTRATO EN JUNIO DE 2025

### Mendes y el Madrid se reúnen por Andriy Lunin

S.B. Barcelona

Tras ser eliminado de la Eurocopa 2024 con Ucrania en la fase de grupos, Andriy Lunin se encuentra de vacaciones antes de regresar a la disciplina de clubes y formar parte de la dinámica del Real Madrid. Eso sí, claro, siempre que siga siendo uno de los porteros blancos para la nueva temporada.

El meta se impuso a Kepa Arrizabalaga en la portería del Santiago Bernabéu, tras la lesión

de larga duración de Thibaut Courtois. Su rendimiento este curso ha sido sobresaliente y los triunfos del Real Madrid en Champions, Liga y Supercopa no se explican sin sus paradas.

Ahora bien, cuando el belga recibió el alta médica, le arrebató el puesto de portero titular. Courtois recibió luz verde en el tramo final de la temporada y volvió a enfundarse los guantes para ganar ritmo de competición, con vistas a la final de la Champions. Ancelotti nunca tuvo dudas y apostó por Thibaut para el decisivo duelo ante el Borussia Dortmund.

En este sentido, y tras su gran año, Lunin se ha ganado el derecho a seguir sumando minutos y no vivir en el ostracismo de Courtois, como venía haciendo durante los últimos años. Por este motivo, según informa 'As', el agente del meta ucraniano, se reunirá con los dirigentes del Real Madrid para cerrar el futuro de su representado.

Entre los escenarios, tal y como apunta la citada información, no se descarta una salida este vera-

no de Chamartín. Su objetivo no es otro que el de tener protagonismo y sabe que en el Real Madrid regresará a la sombra de Courtois, como recambio en caso de emergencia.

Su contrato le liga al club blanco hasta el 30 de junio de 2025, por lo que si desde las oficinas del Santiago Bernabéu no cierran un traspaso en las próximas semanas, se la juegan a que Lunin pueda salir como agente libre en un año, sin dejar un solo euro en la caja. Vienen días decisivos en el futuro del portero.

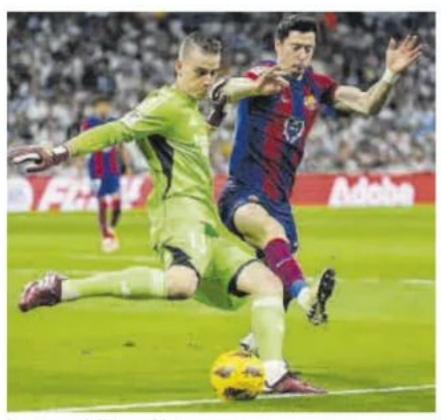

Lunin, en el último clásico // EFE

COPA AMÉRICA SCALONI PREPARA SU MEJOR ATAQUE

# La hora de Messi con la albiceleste

El crack de cracks, que arrastra molestias en los abductores, liderará esta madrugada a una Argentina muy favorita en la semifinal contra Canadá

JOAQUIM PIERA Sao Paulo

Leo Messi no falla nunca en las grandes ocasiones. El Argentina-Canadá (se disputa esta próxima madrugada) no despierta, a priori, grandes entusiasmos, pero lleva impregnado la trascendencia de estar en juego la primera plaza para la gran final de la Copa América 2024.

Y para Leo la posibilidad de ganar un nuevo título con la albiceleste (no se sabe todavía si podría ser el último) no es nada menor, ni pasajero. Tiene a su alcance su carta final consecutiva con su selección. Y, en las tres anteriores, ganó sus tres títulos con la absoluta: Copa

### LA POSIBILIDAD DE GANAR OTRO TÍTULO CON ARGENTINA NO ES NADA MENOR Y LEO TIENE A SU ALCANCE SU CUARTA FINAL CONSECUTIVA

América 2021, la Finalísima 2022 (que es la Copa de Campeones Conmebol-UEFA) y el Mundial Oatar 2022.

El '10' no está haciendo la Copa América que planeaba y deseaba en el país donde ahora reside. El motivo es físico, porque arrastra molestias en los abductores que lo han mermado y que le obligaron a descansar en el último partido de la primera fase ante Perú.

Reapareció en los cuartos de final, donde jugó a base de sacrificio, como desveló Rodrigo De Paul, uno de sus guardaespaldas. El encuen-



tro contra Ecuador, además, terminó para el exblaugrana con un gusto un poco amargo al no haber podido transformar el primer penalti de la serie. Estampó el balón en el larguero en un lanzamiento a lo Panenka. Poco importa, 'Dibu' Martínez se vistió, otro partido más, de héroe y la 'Scaloneta' mantiene intacto su favoritismo a revalidar el título logrado tres años atrás con su 'Maracanazo' ante la Brasil de Tite.

Leo liderará a los suyos en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey. A su lado, tendrá el segunda espa-

da de la Albiceleste, Ángel Di María, que descansó en los cuartos de final, y completará el trío ofensivo Julián Álvarez, que jerárquicamente sigue estando al frente de Lautaro Martínez, por mucho que el '9' del Inter de Milán sea el artillero del torneo con cuatro tantos. Argentina ha administrado bien todos sus compromisos, aunque estuvo en el alambre ante Ecuador. que fue superior todo el segundo tiempo y forzó los penaltis empatando (1-1) en el añadido. Este fue, precisamente, el primer tanto encajado por 'Dibu' Martínez.

Argentina se enfrenta a Canadá esta madrugada // AP



Misehouy, el tercero en llegar tras Krejci y Abel Ruiz // AJAX

GIRONA LLEGÓ EL DOMINGO A LA CIUDAD

# Anuncio inminente por Misehouy

ya va tomando forma. Tras las llegadas de Krejcí y Abel Ruiz, el club catalán se prepara para dar la bienvenida a Gabriel Misehouy. El jugador neerlandés llegó el domingo a Girona y se espera que pase el reconocimiento médico en las próximas horas. Misehouy, de 18 años, llegará con la carta de libertad después de acabar su contrato con el Ajax y firmará hasta 2029. Esta pasada temporada disputó 13 partidos con el filial, donde anotó siete goles y dio tres asistencias.

Lleva sin jugar desde enero por no

querer renovar su contrato. Sus pre-

tensiones económicas eran muy al-

El nuevo proyecto del 'EuroGirona'

tas y el club neerlandés no estaba por la labor de destinar un sueldo elevado por un jugador que todavía no ha disputado minutos con el primer equipo. Aun así, su proyección le coloca como uno de los futbolistas con más futuro del país. Ha rechazado ofertas de equipos como el Lille para jugar en el Girona. Tras el anuncio del neerlandés, se espera que el Girona también haga oficial la llegada de uno de sus compatriotas: Donny Van de Beek. El ex del United, que está en las conversaciones finales sobre su contrato con la entidad catalana, firmará para las próximas cuatro temporadas.

### **ATLÉTICO** MUCHAS BAJAS Y ALGUNAS ALTAS

### Una revolución sin precedentes en el Atlético

Desde la llegada de Simeone al Atlético, el equipo colchonero no se ha caracterizado por grandes revoluciones en sus plantillas. Sin embargo, todo apunta a tomar un nuevo rumbo este verano y se esperan numerosas salidas para dar un soplo de aire fresco a la plantilla, todo ello mientras trabaja en la contratación de jugadores importantes que permitan volver a pe-

lear por grandes cosas. Omorodion es uno de los principales activos que tiene para sacar rédito económico. Más cerca parece la salida de Saúl, que pondrá rumbo al Sevilla. Savic también apunta a abandonar el Atlético, igual que Joao Félix y, quizás, Morata. Por ahora, quienes más cerca parecen de llegar son Walter Benítez y David Hancko. Gallagher sería la guinda.

# LA MAYOR COMUNIDAD MUSICAL DE ESPAÑA











4.070.000 OYENTES DIARIOS

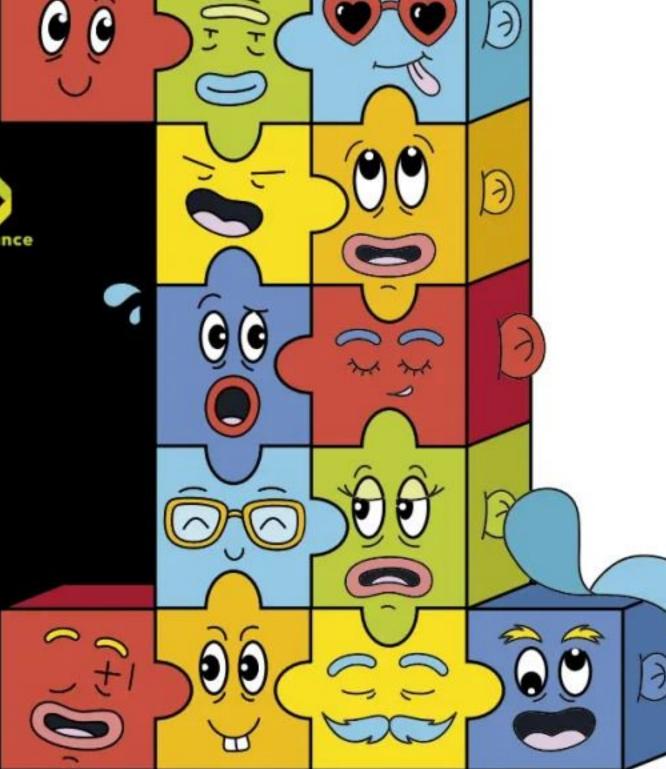

8.452.000 OYENTES MENSUALES

**CONECTADOS POR LOS ÉXITOS** 

EGM. 2º ola 2024. Laborables.

SPORT MARTES, 9 DE JULIO DE 2024 + FÚTBOL | 23

TERCERA FEDERACIÓN TÉCNICO DE RENOMBRE PARA EL CONJUNTO ILERDENSE

## Gabri García es el nuevo míster del Atlètic Lleida

El ex blaugrana firma por dos temporadas como nuevo entrenador del ambicioso proyecto leridano en Tercera RFEF. Pau Torres continúa en el club

ÁREA 11 Lleida

Va tomando forma el proyecto del Atlètic Lleida en Tercera Federación. De cara al estreno del club en categoría nacional, el entrenador será Gabri García, quien ha firmado con el club del Ramon Farrús para las dos próximas temporadas.

El que fuera jugador del Barça entrenó al Lleida Esportiu en la temporada 21-22 y ahora suple en el banquillo del Atlètic a Xavi Bartolo, quien pasará a ser director deportivo de la entidad. Gabriel García de la Torre, nacido en Sallent hace 45 años, jugó siete campañas en el primer equipo del FC Barcelona, con

### TRAS SU EXPERIENCIA EN CHINA, EL TÉCNICO REGRESA A CATALUNYA PARA DIRIGIR A UN RECIÉN ASCENDIDO QUE PROMETE

el que ganó la Champions en 2006. Tras jugar en Ajax, Um Salal de Qatar, Sion y Lausana, se retiró en 2014. Como entrenador, trabajó en el fútbol base blaugrana, de nuevo en el Sion suizo, Andorra, Olot, Lleida Esportiu y Sabadell antes de emprender la aventura china.

Nantong Zhiyun, en el año 2023, y el Guangxi Pingguo Haliao en esta campaña 23-24 han sido sus últimas experiencias como técnico. El que fuera plata olímpica en



Sydney 2000 como jugador regresa a Catalunya para dirigir un proyecto ambicioso como es el del Atlètic Lleida.

Un equipo que ya comienza a confirmar jugadores para la próxima campaña. Tras las dos últimas bajas, las de Joel Chiné y Pau Bosch, la primera renovación anunciada es la del veterano cancerbero Pau Torres. Tras jugar cedido en el Europa de Segunda RFEF la segunda mitad de la pasada temporada, seguirá una campaña más.

BAJAS EN L'HOSPITALET El Hospi también trabaja a marchas forzadas en la composición de su plantilla. Mientras se sigue trabajando en la adquisición de la plaza del Badalona Futur en Segunda Federación, el cuadro ribereño anunció que el delantero Óscar Gómez y el defensa Marc Vicente dejan la entidad, mientras el central Steve Aldo One renueva.

Por su parte, el Reus Reddis se hace con los servicios de Ricard Robledo, joven mediocentro de 22 años procedente de La Pobla de Mafumet y cumplirá su quinta campaña en Tercera RFEF pese a su juventud. De 1,81 de estatura, se formó en el 'eterno rival' Nàstic. Gabri García regresa a los banquillos catalanes en Tercera RFEF // ATLÈTIC

LLEIDA

MERCADO EL PUNTA ARMENIO SIGUE EN EL SAGNIER

### Ashot renueva en el Prat y Bigas abandona el Olot

Pablo Ufano, otro ex de los de La Garrotxa, recala en el Badalona de Tercera

Ashot seguirá una temporada más en las filas de la AE Prat. El delantero centro armenio, de 22 años de edad, fue el pichichi de los potablava la pasada campaña con diez goles y cumplirá su segunda temporada en el Sagnier.

El ariete de los pratenses jugó 30 encuentros la pasada campaña y con esta cumplirá cuatro en Tercera RFEF, pues antes jugó en San Cristóbal y Vilafranca.

En el Olot, David Bigas abandonó el club por motivos personales. El lateral izquierdo de Peralada ha jugado seis temporadas en La Garrotxa, en dos etapas diferentes, acumulando 161 encuentros y tres ascensos con la elástica olotense. Por su parte, el Lleida CF confirmó que Guillem Beltrán Gonzalvo será el segundo entrenador la próxima temporada.

En Tercera, el Badalona confirmó dos llegadas más a su plantilla. El joven portero Óscar Medina, de 20 años, llega desde el FC Cartagena, y procedente del Olot es nuevo futbolista escapulado Pablo Ufano. El delantero de 23 años jugó la pasada campaña 31 encuentros con los de Dólera, anotando cinco tantos, y antes militó en Hércules, Prat y Numancia. El Sabadell anunció que llegó a los 1.000 socios, de los cuales un 25% son nuevos abonados.



Ashot seguirá haciendo goles en el Sagnier //AEPRAT1945

LLIGA ELIT / 1º CATALANA LOS CLUBES SE MUEVEN

### Álex Robles va al Rubí y Rooney renueva en el Valls

Marc Rodríguez, ariete canterano del Valls, es conocido como Rooney por su pelo rojo

Ander Gorostidi sigue un año más en el Nàstic

PRIMERA FEDERACIÓN RENUEVA EL MEDIOCENTRO GRANA Y EL ANDORRA CONFIRMA AMISTOSO

Ander Gorostidi se queda en el Nàstic de Tarragona. El mediocentro vasco renueva por una temporada más otra opcional, después de haber disputado ya 66 encuentros con la elástica grana.

Después de que su contrato acabara el pasado 30 de junio, el interés de ambas partes por prolongar su vinculación acabó en acuerdo y Vidal contará con el centrocampista una campaña más. El 15 de julio arranca la pretemporada y el 31, amistoso ante el Terrassa.

Una pretemporada que, en el caso del Andorra, tiene fijado un primer compromiso amistoso. Los tricolores jugarán ante el Ibiza el domingo 28 de julio en San Pedro del Pinatar, Murcia.



Gorostidi continúa en Tarragona //NASTIC

Rooney jugará en el Valls 2024-25. La noticia puede parecer muy llamativa, pero no se trata de Wayne sino de Marc Rodríguez, un joven delantero canterano que, por su pelo rojo y su ubicación en el campo, es conocido como Rooney. También seguirán en el cuadro rojiblanco del Alt Camp el meta José Luis Ruiz y el veterano centrocampista Joel

Álex Robles, un prometedor lateral de sólo veinte años de edad.

Coch, de 33 años.

deja el Viladecans para recalar en el Rubí, mientras en el Balaguer renovó el centrocampista Pau Solanes.

Aleix Castillo, defensa central hasta ahora en las filas del Can Vidalet y nacido en el año 2000, es nuevo jugador del Martorell. Novedad en el Júpiter, que se hace con los servicios de Hugo Mingolla, joven guardameta de 19 años de edad que la pasada temporada militó en el CP Sarrià de Primera Catalana.

# SPORT TOTAL



**BASKET** CON LOS NEW YORK KNICKS

# Jokubaitis jugará la liga de verano de la NBA

El director de juego lituano cuenta con el visto bueno del club blaugrana para unirse al equipo neoyorquino, franquicia que tiene sus derechos en la liga estadounidense

MARC DEL RÍO Barcelona

Rokas Jokubaitis intentó por tierra, mar y aire clasificar a su Lituania para los próximos Juegos Olímpicos. Para ello, el combinado lituano debía hacerse con la plaza en el preolímpico de Puerto Rico, en el que, junto con los anfitriones, compitieron ante Italia, México, Costa de Marfil y Baréin por el billete que daba acceso a la cita olímpica.

Pero en la gran final del torneo, Puerto Rico superó a Lituania por 68-79, en un duelo en el que el director de juego azulgrana fue el mejor de los suyos con 16 puntos, tres rebotes y tres asistencias que resultaron insuficientes para lograr la plaza en París 2024.

CAMBIO DE PLANES La no clasificación de Lituania para los Juegos cambia la planificación veraniega de un Jokubaitis que todavía tendrá que esperar para empezar vacaciones. Y es que, según pudo confirmar SPORT, el base azulgrana disputará la liga de verano de la NBA con los New York Knicks, franquicia que tiene sus derechos en la liga americana, después de haber sido seleccionado en la 34ª posición del draft de 2021 por los Oklahoma City Thunder, pero haber sido traspasado al conjunto neoyorquino. El Barça ha dado luz verde a la participación de Jokubaitis en el torneo y se incorporará en breve a la dinámica del equipo.

No será la primera vez que el jugador dispute la 'Summer League' con los Knicks. Lo hizo el verano de 2021,

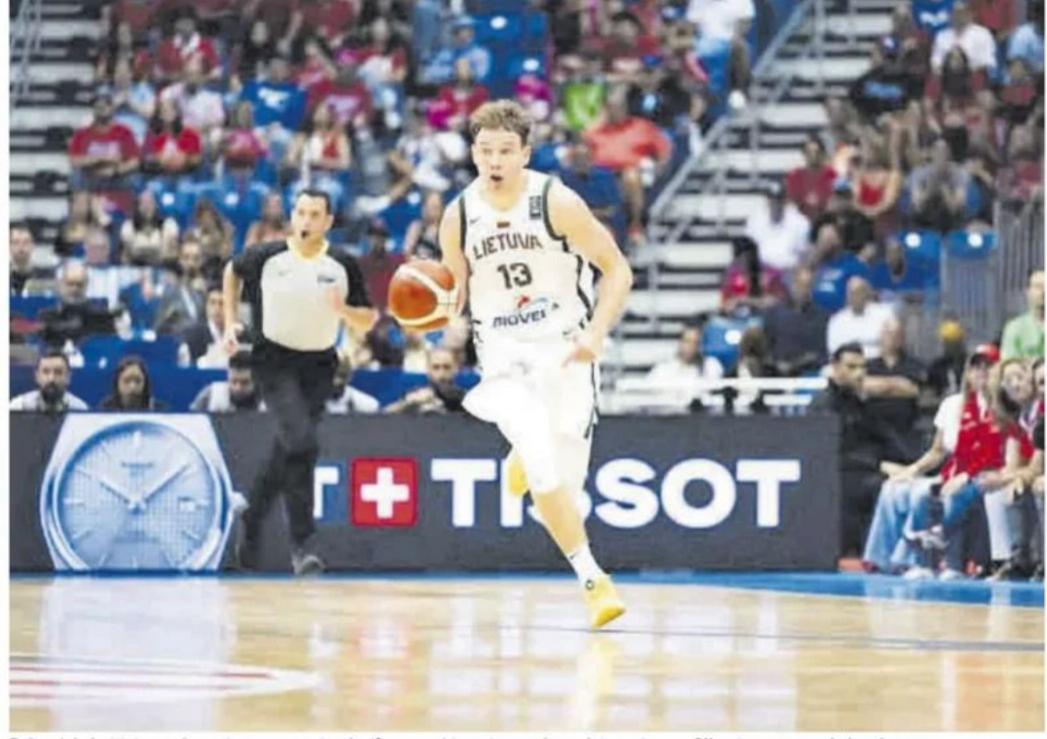

Rokas Jokubaitis intentó por tierra, mar y aire clasificar a su Lituania para los próximos Juegos Olímpicos, pero no lo logró // FIBA

### El Joventut deja clara su postura a Ricky

Ricky Rubio sigue meditando su futuro. Las negociaciones entre Joventut y jugador ya están muy avanzadas, y Ricky ya sabe lo que le pueden ofrecer. Es lo que se desprende de unas declaraciones del director deportivo de la entidad, un Jordi Martí que trató, en una entrevista en 'L'Esportiu', el posible regreso de Rubio a la Penya. "Las dos partes sabemos dónde estamos. Si Ricky quiere jugar al máximo nivel, la Penya es su casa y el lugar perfecto para cerrar el círculo. Pienso que el tiempo lo pondrá todo en su sitio, y nunca mejor dicho, las prisas no son buenas. A mí me encantaría, igual que le acompañé en sus inicios, poderlo hacer ahora en el tramo final. Su decisión, seguro, será lo mejor para el Joventut", comentó Martí.



Ricky Rubio sigue meditando su futuro // EFE

justo tras anunciarse su fichaje por el Barça. Ahora, Jokubaitis entra en su última temporada de contrato con la entidad azulgrana, y su desempeño con el equipo de la gran manzana podría influir en su futuro, cargado de incógnitas.

pese a que en su presentación, Joan Peñarroya explicó que contaba con el jugador ya que "tenía contrato", el mismo técnico azulgrana también indicó que "el verano era muy largo". Por su parte, el general manager de la sección, Juan Carlos Navarro, contó que la puerta de salidas no estaba todavía cerrada. A día de hoy, y a la espera de que se oficialice la llegada de Juan Núñez, el Barça cuenta con el internacional español, con Tomas Satoransky

### SU INTENCIÓN SIEMPRE HA SIDO LA DE PODER JUGAR EN EE.UU., Y A SUS 23 AÑOS VUELVE A LUCHAR POR EL SUEÑO AMERICANO

y con Jokubaitis para la posición de base, y con Kevin Punter, Darío Brizuela, Nicolás Laprovittola y Michael Caicedo en la posición de '2', en la que también ha jugado el lituano.

### **EL CALENDARIO DE VERANO**

En cuanto a los planes de Jokubaitis en la liga de verano, los New York Knicks disputarán un torneo que se celebrará en Las Vegas entre el 12 y el 22 de julio. Se medirán a los Charlotte Hornets, Brooklyn Nets, Sacramento Kings y Detroit Pistons, en cuatro partidos garantizados que podrían ser más en caso de que los neoyorquinos avancen hasta las eliminatorias.

Por lo tanto, habrá que estar atentos al rendimiento de Jokubaitis en esta liga de verano con los Knicks. La intención del base lituano siempre ha sido la de poder jugar en la liga, y a sus 23 años, vuelve a ponerse manos a la obra y a luchar por el sueño americano.

24-25

MOTOGP GESTA HISTÓRICA DE LOS MÁRQUEZ

# "Vaya tontos, cómo me han hecho llorar"

Roser Alentà, la madre de Marc y Àlex, vivió con la pasión de siempre y un montón de lágrimas "de felicidad, de orgullo" la gesta de sus dos hijos

EMILIO PÉREZ DE ROZAS Sachsenring (Alemania)

"Vaya dos tontos, muy tontos, cómo me han hecho llorar esos dos. pero qué felicidad tan grande para toda la familia. Qué orgullosa estoy de ellos. Cómo se quieren y cómo lo comparten todo. Al final, yo, que veo las carreras sola, sola, me he pasado las tres últimas vueltas gritando iÀlex, déjalo pasar, que esos cuatro puntos igual son vitales para el Mundial! Estoy segura que Alex le ha dejado pasar. Solo quiero que disfruten el momento, después de tanto sacrificio y, a veces, sufrimiento, sobre todo Marc. ¡Cómo los quiero!". Mamá Roser Alentà, que vive (casi) escondida, en silencio, la felicidad, los triunfos, los sustos, las lesiones

### "QUÉ FELICIDAD TAN GRANDE PARA TODA LA FAMILIA, QUÉ ORGULLOSA ESTOY DE ELLOS, CÓMO SE QUIEREN Y CÓMO LO COMPARTEN TODO"

y las operaciones de Marc y Àlex, reconoce que el domingo fue "uno de
los días más felices de la familia
Márquez Alentà. Ellos también soñaban con ese instante, lo sé, pese
a que no me lo habían contado".
Marc y Àlex, en efecto, estaban (y
están) eufóricos. "Nos vamos de vacaciones felices, muy felices", coincidieron ambos. "Yo creo que no se
puede pedir más", relataba Àlex:
"Bueno, sí, el próximo día: primero
y segundo. No, en serio, creo que ha
sido una auténtica sorpresa, tanto



para mí como para Marc, pues él, sí, tenía algo más que yo, sobre todo en este circuito, pero salía desde la quinta fila".

que VIENE MARC Respecto al sufrimiento en la carrera y, muy especialmente, a la llegada de Marc a su colín, Àlex reconoció que "creía que estaba mucho más atrás, que se estaba peleándose, como así era, con Morbidelli y Bastianini, así que cuando oí su motor, pensé 'vaya, ahora tendremos que pelearnos por el podio'. Pero, de pronto, se ha caído Martín, iuf!, y he respirado un montón. Me ha adelantado porque, ya digo, tenía algo más que yo".

Cuando les preguntas cómo se siente la familia, los dos afirman que "hemos tenido mucha suerte en esta vida, somos muy afortunados, unos privilegiados, pues los papás se han sacrificado mucho, mucho, por nosotros y, afortunadamente, hemos podido vivir días muy parecidos a este, coincidiendo en el podio, ganando el mismo domingo en distintas categorías y ihasta conquistando títulos el mismo año! Pero esto de hoy (por el domingo) es, para mí, lo más grande", señaló Àlex.

Marc

Márquez

podio de

hermano

a su

Alex

// EFE

besa en el

Sachsenring

Y Marc añadía, con la voz tomada, entrecortada: "No creo que exista nada comparable, nada más grande, que compartir un podio, de la máxima categoría, con tu hermano. Era un sueño que, de momento, veíamos inalcanzable".

FÓRMULA 1 A 137 PUNTOS DE MAX

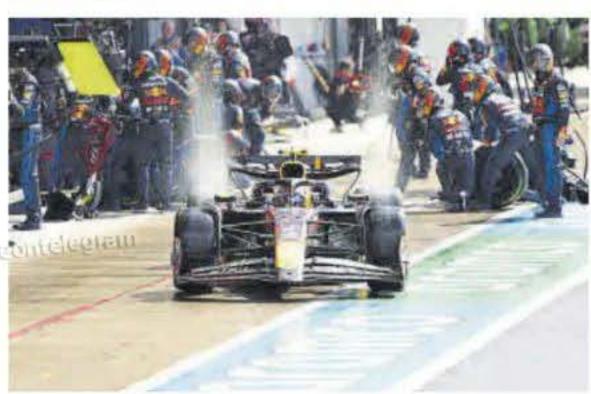

Sergio Pérez ha encadenado una racha muy negativa en Red Bull // AP

# \*\*Red Bull presiona a Checo: "No puntuar es insostenible"

El mexicano renovó por dos años, pero con una cláusula de rendimiento que le amenaza

Sergio Pérez solo ha sumado 15 puntos en los seis últimos Grandes Premios pese a pilotar el mejor coche de la parrilla. Marcha sexto en el campeonato, muy lejos del líder, su compañero Max Verstappen. Y en Silverstone, este domingo, volvió a marcharse de vacío. "Ha sido un desastre. Estoy inmerso en un periodo muy difícil y el calendario, con tres carreras consecutivas, es agotador. Necesito un descanso para estudiar lo que está pasando y para volver en forma", reconoció.

de que Red Bull anunciase su renovación por dos años, acallando los rumores sobre posibles sustitutos (Ricciardo, Lawson, Sainz...). Y estos días han vuelto a surgir las dudas. En el contrato del mexicano existe una cláusula de rendimiento que indica que debe estar a menos de 100 puntos de Max en la pausa estival. Quedan solo dos carreras y Checo está a 137 puntos del neerlandés. "Sé lo que pone mi contrato, pero no quiero que esto me distraiga", dice. El jefe de Red Bull, Christian Horner, es rotundo: "Él sabe que es insostenible no sumar puntos para el equipo con este coche".

lo que está pasando y para volver en forma", reconoció. El bajo rendimiento de Checo, que protagonizó un sólido arranque de temporada, se inició justo después

FÓRMULA 1 A LA ESPERA DE NEWEY...

### Cardile deja Ferrari tras 20 años para ir a Aston Martin

Ferrari oficializó ayer la salida de su director técnico, Enrico Cardile, que abandona Maranello tras 20 años y pondrá rumbo a Silverstone para reforzar a Aston Martin, aunque todavía habrá que esperar para que se haga público este acuerdo. El italiano se ha dejado seducir por el ambicioso proyecto de Lawrence Stroll, a la espera de que también

se materialice la llegada de Adrian Newey, si es que finalmente el astro británico acepta unirse al equipo de Fernando Alonso. Stroll sigue captando a técnicos de prestigio y recientemente designó como CEO al ex de Mercedes Andy Cowell. Cardile tendrá que aguardar el llamado periodo de 'jardinería' antes empezar su nueva labor. 26 | SPORT TOTAL | MARTES, 9 DE JULIO DE 2024 | SPORT

CICLISMO PRIMER DÍA DE REPOSO EN EL TOUR DE FRANCIA

# Descanso pendientes de la ambición de Evenepoel

El ciclista belga, vencedor de La Vuelta 2022, entra en el cuerpo a cuerpo con Pogacar, incuestionable hasta ahora, y Jonas Vingegaard, cada vez en mejor forma, para luchar por la victoria final en Niza



El tercer hombre es ambicioso. Es el que no se muerde la lengua y el que se escapaba siempre desde lejos, cuando comenzó a correr, porque no sabía ir en pelotón, que a veces no es fácil. Remco Evenepoel se ha presentado este año ante la sociedad del Tour con 24 años, después de ser campeón del mundo y ganar la Vuelta. El covid lo apartó la temporada pasada del Giro cuando llevaba puesta la 'maglia rosa'. Ahora viste de blanco, el color de los menores de 25 años, un jersey que ya no puede llevar Tadej Pogacar porque ha crecido en fortaleza, genio y edad.

Orléans es la ciudad entregada a la veneración de Juana de Arco, donde el verano aprieta menos con un tiempo primaveral, donde descansó el Tour este lunes y desde donde se estrenará el martes la segunda semana de competición que finalizará con dos días salvajes por los Pirineos.

La ciudad se convirtió en el centro planetario del ciclismo porque allí durmieron todos los ciclistas encabezados por el trío que, por ahora, parece jugar a ganar el Tour. Sinceramente parece que sólo uno de los tres, Tadej Pogacar lleve en los bolsillos de su 'maillot' todos los boletos para llegar de amarillo a Niza, donde acaba la carrera este año, porque ya ahora los Campos Elíseos están bloqueados por los Juegos Olímpicos.

Pogacar tenía el objetivo de salir de la primera semana con suficiente distancia en minutos para respirar, tomarse los Pirineos a la defensiva y cuidar que la salud y el cansancio no le enturbiaran la fase final de la carrera. Apareció Evenepoel para dar guerra y, sobre todo, Jonas Vingegaard. La tercera pieza del puzle, vencedor de las dos últimas ediciones de la prueba, demostró que, quizá sin estar bien, falto de rodaje por la caída sufrida en Álava



el 4 de abril donde el astro danés temió lo peor, apunta a cosas brillantes conforme vaya reuniendo kilómetros, mejore la forma y se crea que puede noquear a un Pogacar sobresaliente.

Y hasta hubo quien trató de sacar la máxima polémica al pique entre los tres, provocado en la maravillosa etapa de gravel, cuando Vingegaard no quiso apoyar la fuga iniciada por Evenepoel y secundada por Pogacar y él mismo, a casi 80 kilómetros de la meta.

Vingegaard acostumbra a exhibir un perfil bajo y a no liarse con temas extradeportivos, si Pogacar ríe por fuera, pero se las guarda todas, Evenepoel es el que pone la salsa y el que se ha propuesto seguir los pa-

sos de Eddy Merckx y Lucien van Impe, los últimos belgas en ganar el Tour; de eso hace 50 años.

"Dos perros se pelean por un hueso y el tercero se lo quita. No está en mi cabeza. Ellos dos tienen muchas ganas de llevarse el Tour y yo sé que tengo que aprender de ambos. Esta es una carrera muy dura. Y este año más. Me lo dijo Cavendish la semana pasada. Pogacar está fresco y es Evenepoel probó fortuna en la etapa de Troyes, pero no encontró la colaboración de Vingegaard // AP

### CLASIFICACIONES

| Į | CLASIFICACIÓN GENERAL                    |           |
|---|------------------------------------------|-----------|
|   | 1. T. Pogacar (ESL/UAE Team Emirates) 35 | ih 42'42" |
|   | 2. R. Evenepoel (BEL/Soudal Quick-Step)  | a33"      |
|   | 3. J. Vingegaard (DIN/Visma)             | a175"     |
|   | 4. P. Roglic (ESL/Bora-Hansgrohe)        | a1'36"    |
|   | 5. J. Ayuso (ESP/UAE Team Emirates)      | a2'16"    |
|   | 6. J. Almeida (POR/UAE Team Emirates)    | a2'17"    |
|   | 7. C. Rodríguez (ESP/Ineos Grenadiers)   | a2'31"    |
|   | 8. M. Landa (ESP/Soudal Quick-Step)      | a3'35"    |
|   | 9. D. Gee (CAN/Israel)                   | a 4'02"   |
|   | 10. M. Jorgenson (EUA/Visma)             | a4'03"    |

ambicioso. Sé que será difícil vencerlo, pero hay que ponérselo complicado", cuenta Evenepoel en el día de descanso.

En el día de reposo (sirve) los ciclistas ruedan algo más de una hora con un descanso para tomar un café o un refresco en un bar del camino, a las afueras de Orléans. Se mezclan

VINGEGAARD REPLICÓ A LA POLÉMICA POR NO AYUDAR A LA FUGA EN EL GRAVEL: "PODRÍA HABER PERDIDO LA CARRERA"

### ARRANCA LA SEGUNDA SEMANA, QUE SE CORONARÁ EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA CON LOS DUROS PIRINEOS

con cicloturistas de la zona que tratan de aguantarles unos kilómetros para luego presumir de ello. Y para recordar lo que para ahora ha sido el momento táctico más crítico. ¿Por qué Vingegaard no colaboró con sus dos rivales para dejar ya el podio cerrado, tal como defiende Evenepoel? "Fácil -responde el astro danés-. Si hubiese colaborado con ellos a falta de 80 kilómetros para meta me habrían dejado en otro sector de gravel y habría perdido el Tour. Además, iba con la bici de mi compañero Tratnik y no es lo mismo que ir con la tuya. Así que jugué la defensiva. Algunos no lo entenderán, pero es su problema y no el mío". Punto final al conato de polémica.

La segunda semana comienza hoy con una etapa llana que sólo el viento puede alterar, para adentrarse el miércoles en el Macizo Central y desde allí bajar a los Pirineos con el Tourmalet y el Pla d'Adet (próximo sábado) y el Plateau de Beille para el domingo. La suerte está echada.

## ¿Alguien discutirá el momento de Girmay?

Todo hace indicar que la décima etapa de la Grande Boucle se dirimirá entre los velocistas. Cavendish tratará de agrandar su leyenda con su 36ª victoria en las carreteras francesas, siempre con el permiso del eritreo Gimay, el único corredor que ha sido capaz de repetir alegría en lo que llevamos de competición. Philipsen buscará inaugurar su casillero.

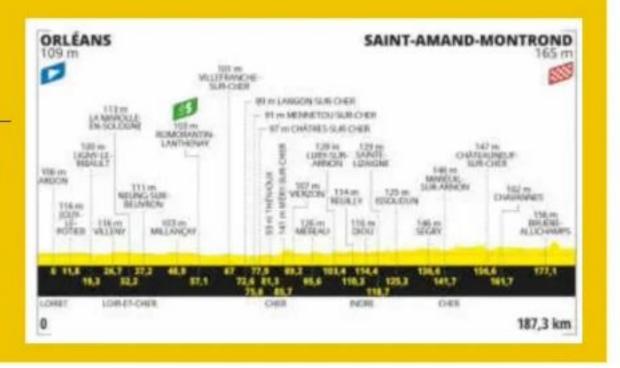

SPORT MARTES, 9 DE JULIO DE 2024 SPORT TOTAL 27

**TENIS** LA GRAN REVELACIÓN DE WIMBLEDON 2024

# LULUSUN, CIUDADANA DEL MUNDO

Nacida en Nueva Zelanda, de padre croata y madre china, se mudó a Suiza de pequeña y estudió en Estados Unidos. Lulu se ha convertido en la primera neozelandesa en alcanzar los cuartos de final. Todo un hito para una tenista que llegó desde la fase previa

CRISTINA MORENO VELASCO Barcelona

En una norma no escrita en el mundo del tenis, cada Grand Slam debe contar con su estrella emergente particular. Un o una tenista que, salidos aparentemente de la nada, den la sorpresa agradable del torneo y brillen con luz propia.

Wimblendon está teniendo sin duda a su sorpresa en la figura de la joven Lulu Sun, con Suiza y Nueva Zelanda en el corazón. Con su victoria ante Emma Raducanu (6-2, 5-7, 6-2), Lulu se ha convertido en la primera neozelandesa en alcanzar los cuartos de final de Wimbledon. Todo un hito para una tenista que llegó desde la fase previa y que nunca antes, hasta esta edición, había ganado un partido sobre la hierba del All England Club. Pero su gesta es aún más llamativa si se tiene en cuenta que esta es tan solo su segunda participacipación en un cuadro principal de Grand Slam, Hasta ahora, Sun solo había alcanzado la primera ronda del Open de Australia 2024, donde cavó contra Elisabetta Cocciaretto. Su techo, ha quedado sobrepasado holgadamente y su camino en Londres aún no ha terminado, aunque ya ha conseguido mucho. Lo dejaban claro las lágrimas de su madre y de su hermana en el palco

de Wimbledon tras ganar a Raducanu, también las suyas propias por estar viviendo este sueño.

TROTAMUNDOS La historia de Lulu Sun, hasta ahora casi una desconocida para el público, es la de una auténtica ciudadana del mundo. Nacida en Nueva Zelanda, de padre croata y madre china, a los cinco años se marchó a vivir a Suiza, país en el que creció y al que representaba hasta este mismo año, cuando decidió apostar por su lugar de origen. "Representar a Nueva Zelanda es más que una elección profesional; es un homenaje a mis raíces, una celebración de mi origen y un compromiso con el país que siempre ha sido parte fundamental de quién soy y en quién quiero convertirme", explicó al tomar la decisión. Ya lo había hecho en categoría junior, cuando deslumbraba en los Grand Slam bajo la bandera kiwi y tras un período compitiendo por Suiza decidió volver a los inicios.

En ese momento ya se convirtió en la neozelandesa con mejor ranking, superando a Monique Barry, número 650. Lulu Sun mejorará aún más ese registro pues, aunque arrancó Wimbledon en el puesto 123, acabará el torneo con muchos más puntos en su casillero, rondando el Top-50.



Habla con fluidez inglés, francés y chino y ahora ha decidido adentrarse en el coreano antes de ponerse también con el japonés. Su madre incluso bromea con esa afición y para celebrar una de esas victorias le envió por 'whatsapp' un meme con un montaje en el que aparecía ella y el famoso actor y cantante chino Wang Yibo.

Lulu Sun, después de derrotar a la local Emma Raducanu // AP Sun comparte generación con Iga Swiatek, número 1 del mundo, y apuntaba mejor que la polaca en sus inicios. De hecho fue la primera jugadora del 2001 en conseguir puntos WTA. Fue en 2015, justo después de cumplir 14 años. Después, una lesión retrasó su camino. Siguiendo los consejos de su madre decidió estudiar y es graduada en

relaciones internacionales y estudios globales, muy en sintonia con su historia particular.

Con paciencia y un paso intermedio por la Universidad de Texas, Sun ha conseguido llegar a la élite y comparte ahora su tiempo entre Estados Unidos y Eslovaquia, país de origen de su entrenador, Vladimir Platenik.



Alcaraz afronta el duelo contra Tommy Paul con dudas // AP

LA PREVIA TOMMY PAUL, ENRACHADO

### Alcaraz, la hora de la verdad

JAUME PUJOL-GALCERAN

Barcelona

"Me gusta mostrarle al rival que da igual lo que haga, que ahí voy a estar yo. Ese soy yo", decía con orgullo Carlos Alcaraz, tras ganarse este domingo su plaza para los cuartos de final de Wimbledon. Será la novena vez que lo consiga con solo 21 años. Un mensaje para los navegantes que ahora se cruzarán en el camino hacia la defensa del título en Wimbledon.

El campeón de 2023 ha cogido carrerilla para encarar los tres últimos

partidos que le esperan si quiere inscribir por segunda vez y de forma consecutiva su nombre en el palmarés del All England Tennis Club y hacer, además, el 'doblete' con Roland Garros, el mismo año. Llega el momento de la verdad. El camino más difícil y tortuoso donde, en la primera curva, le espera agazapado Tommy Paul. Un rival al que conoce muy bien y que ya le ha dado más de un susto en sus enfrentamientos anteriores. El tenista estadounidense, de 27 años y 13 mundial, es de los pocos que parece tenerle tomada la medida. En sus enfrentamientos están igualados a dos victorias, la última de Alcaraz ya hace casi un año en Cincinnatti (7-6 (6), 6-7 (0), 6-3). Las dificultades vividas ante Francis Tiafoe, salvadas en 5 sets, y las desconexiones en octavos ante el francés Ugo Humbert deberían servir de experiencia a Alcaraz para afrontar a un Paul que llega en racha con 9 victorias seguidas en hierba.

### NOLE, POR LA VÍA RÁPIDA EL

serbio superó a Rune en tres mangas (6-3, 6-4, 6-2) y se medirá en la siguiente eliminatoria al australiano De Miñaur. 28 | SPORT TOTAL | MARTES, 9 DE JULIO DE 2024 | SPORT

WATERPOLO YA SE CONOCEN LAS CONVOCATORIAS

## Mallarach, baja en la lista para los Juegos

El atacante del CN Sabadell podría haber disputado sus cuarta cita olímpica. Nogué y Ariadna Ruiz, bajas femeninas para París 2024

EFE Barcelona

Las bajas de Blai Mallarach, en la convocatoria del equipo de David Martín para los Juegos de París, y las de Cristina Nogué y Ariadna Ruiz en la selección femenina que entrena Miki Oca, son las principales novedades en las convocatorias que se hicieron públicas ayer.

Las convocatorias en ambos casos son de trece waterpolistas. El equipo masculino, entrenado por David Martín, contará con: Alberto Munárriz, Alejandro Bustos, Felipe Perrone, Marc Larumbe, Bernat Sanahuja, Miguel de Toro, Roger Tahull, Unai Biel, Martin Famera y Unai Aguirre, todos ellos del Zodiac CN At. Barceloneta; así como Edu Lorrio (Astralpool CN Sabadell), Sergi Cabanas (JUG Dubrovnik) y Álvaro Granados (Novi Beograd).

La principal baja es la de Blai Mallarach, que podría haber disputado sus cuartos Juegos Olímpicos, pero que se ha quedado a las puertas de los mismos con 37 años en la que ha sido su última temporada en activo.

España jugará en la primera fase del torneo olímpico contra las selecciones de Australia -con la que debutará el 28 de julio-, Serbia, Japón,



Blai Mallarach, en un partido del Mundial de Doha // EFE

Francia y Hungría.

BAJAS FEMENINAS En la convocatoria de Miki Oca han quedado fuera del equipo la jugadora del Mataró Cristina Nogué y la del Sant Andreu Ariadna Ruiz, que han estado en las anteriores citas con el equipo.

El equipo español, subcampeón olímpica, tiene mayoría de jugadoras del CN Sabadell: Judith Forca, Laura Ester, Maica García, Beatriz Ortiz y Paula Leitón (Astralpool CN Sabadell). En la selección también figuran Anni Espar (Assolim CN Mataró), Martina Terré, Paula Crespí, Nona Pérez y Elena Ruiz (CN Sant Andreu), así como Isabel Piralkova, Pili Peña y Paula Camus (CN Terrassa).

Las españolas se medirán en la primera fase ante Grecia, Estados Unidos y Francia. Su estreno será contra las anfitrionas, el 27 de julio a las 18:30 CET.



Juan Ayuso representará a España // EFE

CICLISMO

### Ayuso, Lazkano y Aranburu, trío español en París

Juan Ayuso, Oier Lazkano y Alex Aranburu son los elegidos por el seleccionador nacional de ruta Pascual Momparler para representar a España en los Juegos Olímpicos de París que comienzan el próximo día 26.

Ayuso, Lazkano y Aranburu, actual campeón nacional, participarán en la prueba de ruta el 3 de agosto y mientras que el primero hará doblete con la contrarreloj del 27 de julio.

"Creo que es un equipo que está muy bien, de alto nivel, los tres se están preparando a fondo y con cariño para la cita olímpica e iremos con mucha ilusión, a pesar de que vamos a tener como rivales a muchos súper cracks, como Pogacar, Evenepoel, Van der Poel o Van Aert", señaló Momparler. La elección de Ayuso para la crono la explica Momparler porque el corredor de Jávea "está siendo uno de los mejores del año en la modalidad y tiene una bonita oportunidad" y precisó que "ha ganado a Remco Evenepoel en alguna carrera y podría optar a un diploma olímpico. todo es posible". No se encuentra en la lista olímpica el granadino Carlos Rodríguez, un corredor que, según el seleccionador, tendrá más opciones en el Mundial de Zurich por tratarse de un recorrido más adecuado para sus condiciones.

### La suerte

ONCE Lunes 8 99528 Serie: 038

### **Eurodreams**

Lunes 8

03-13-21-26-36-40

SUEÑOS: 3

### La Primitiva

Lunes 8

04-05-12-21-39-48

| C: 42 R: 1 | Jo      | ker: 9878802 |
|------------|---------|--------------|
|            | ACERTAN | TES EUROS    |
| 6+R        | 0       | BOTE         |
| 6          | 1       | 818.369,98   |
| 5+C        | 2       | 66.354,33    |
| 5          | 116     | 2.097,41     |
| 4          | 6.214   | 56,95        |
| 3          | 121.167 | 8,00         |
| R          | 1000000 | 1,00         |

### **Bonoloto**

Lunes 8

05-21-29-36-40-49

C:26 R:5

|     | ACERTAN | NTES EUROS   |
|-----|---------|--------------|
| 6   | 1       | 1.916.981,92 |
| 5+C | 1       | 155.093,22   |
| 5   | 72      | 1.077,04     |
| 4   | 4.312   | 26,98        |
| 3   | 79.933  | 4,00         |
| R   |         | 0,5          |

### **Euromillones**

Viernes 5

11-13-29-31-47 E:1-11

EL MILLÓN: DVZ43126

|     | ACERTAN   | ITES EUROS    |
|-----|-----------|---------------|
| 5+2 | 1         | 39.132.032,00 |
| 5+1 | 6         | 109.598,28    |
| 5+0 | 14        | 10.977,82     |
| 4+2 | 45        | 1.063,79      |
| 4+1 | 847       | 104,11        |
| 3+2 | 1.591     | 58,59         |
| 4+0 | 2.056     | 31,86         |
| 2+2 | 20.981    | 15,61         |
| 3+1 | 32.900    | 11,10         |
| 3+0 | 83.957    | 8,10          |
| 1+2 | 100.491   | 8,20          |
| 2+1 | 448.978   | 5,78          |
| 2+0 | 1.150.742 | 3,63          |
|     |           |               |

### HÍPICA EDUARDO ÁLVAREZ AZNAR HARÁ DOBLETE

### Acaba la guerra federativa

CRISTINA MORENO Barcelona

Los jinetes Eduardo Álvarez Aznar, que disputará sus terceros Juegos Olímpicos, Sergio Álvarez Moya, para el que serán los segundos, e Ismael García Roque serán los representantes españoles en París 2024 en la modalidad de saltos, anunció la Real Federación Hípica Española.

Eduardo Álvarez competirá con 'Rokfeller de Pleville Bois Margot', al igual que hace ocho años en los Juegos de Río. Sergio Álvarez lo hará con 'Puma HS' e Ismael García con 'Tirano'. Como binomio reserva se ha inscrito al propio Eduardo Álvarez con 'Legend', su caballo en Tokio 2020.

Con este anuncio, la Federación acaba con la guerra abierta con varios jinetes que se negaban a cubrir la cuarta plaza para la cita parisina. Armando Trapote, quien hubiera podido ocupar ese lugar, se negó a aceptar el billete olímpico al no estar de acuerdo con los criteriores de selección del organismo federativo. Para Trapote debían primar los resultados en pista así como el ran-

king y su condición para participar en París era la dimisión de los directivos Carolo López Quesada y Alberto Honrubia.

A Trapote se habían unido también Mariano Martínez Bastida, Teresa Blázquez y Alberto Martínez, todos ellos fuera también de la cita olímpica de este verano. La RFHE tenía hasta ayer lunes para dar la convocatoria. Ante la imposibilidad de convencer a un cuarto jinete, la RFEH ha optado por apuntar como reserva al propio Eduardo Álvarez con Legend, y finalmente el equipo español ha quedado conformado.

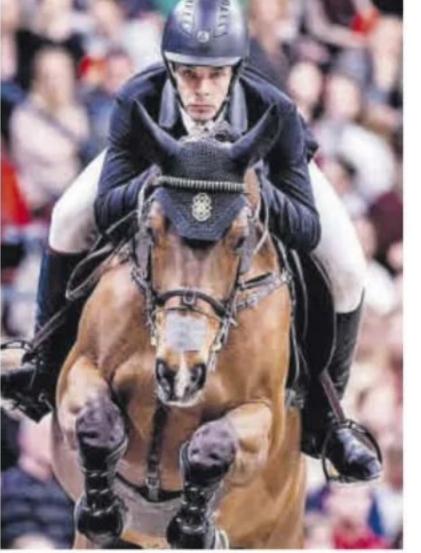

Eduardo Álvarez Aznar // EFE

### La 6/49

Lunes 8 06-09-11-15-19-39

| C: 42 R: 3 | Joker: 003161 |
|------------|---------------|
|            | EUROS         |
| 6/6        | 1.000.000,00  |
| 5/6+C      | 9.345,64      |
| 5/6        | 1.838,68      |
| 4/6        | 61,28         |
| 3/6        | 6,97          |
| R          | 1,00          |

### La Grossa del divendres

Viernes 5

55750 S: 29

El Trio

Lunes 8

097/986

SPORT MARTES, 9 DE JULIO DE 2024 PUBLICIDAD | 29

### Escalada. Climbing Madrid



El mayor deportista extremo de España y referente mundial de estas actividades de riesgo en montaña, recuerda los desafíos que le han llevado en varias ocasiones a flirtear con la muerte

## «La sensatez y la templanza son cualidades esenciales para sobrevivir»

### Dolores García-Bouza

Carlos Suárez es considerado como uno de los alpinistas más polifacéticos en el ámbito de los deportes de riesgo. Su impresionante trayectoria le ha permitido practicar todas las disciplinas existentes en montaña, llevando al más alto nivel un buen número de ellas. Para él, "el riesgo es la medida de todas las cosas que ocurren en la aventura", una constante presente en cada paso que da y con la que, reconoce, no le resulta fácil convivir.

Carlos Suárez ejerció como maestro de ceremonias en Climbing Madrid, la gran fiesta de la escalada en España, que se celebró en la Comunidad de Madrid, en Arroyomolinos, del 10 al 16 de junio. Y, entre otras cosas, entrevistó a las leyendas Chris Sharma y Shauna Coxsey, dos auténticos 'monstruos' de la historia de este deporte.

### Territorio extremo

Suárez pertenece a ese mínimo porcentaje de escaladores que han alcanzado el octavo grado sin cuerda - muy pocos en el mundo lo han logrado-. Asimismo, se convirtió en el primer alpinista en escalar la cara oeste del Naranjo de Bulnes (500 metros), en Asturias, en estilo solo integral, es decir, sin equipos de protección. Pero, como él mismo confirma, lo más arriesgado que ha hecho son "las vías de octavo grado sin cuerda de Cuenca y Patones".

Sus proyectos y expediciones son auténticas joyas. Y es que, Carlos no sólo ha dejado huella en alguno de los rincones más inhóspitos del planeta, sino que también lo ha hecho en el mundo de la escalada y el alpinismo. Como su expedición de escalada y salto BASE en el monte Asgard, en Canadá, donde se enfrentó a uno de los picos más imponentes y desafiantes del mundo. Le acompañaban los también reconocidos escaladores Leo Houlding y Sean Leary, y la hazaña se recoge en el galardonado film "The Asgard Project".

### La Patagonia y el Himalaya

La Patagonia es uno de esos rincones donde la naturaleza se muestra



en su forma más salvaje. Según señala el propio escalador, "es sinónimo de obsesión para muchos alpinistas", y en el que "siempre es dificil llegar a la cima". La naturaleza de Patagonia es tan caprichosa como amiesgada, y ese vaivén climático hace que cada ascenso se convierta en una lección de humildad y superación.

Carlos ha visitado Patagonia en repetidas ocasiones. En El Chaltén, donde se siente como en casa, ha cultivado estrechos lazos que enriquecían sus historias; en el documental "Obsesión", se puede ver el increíble intento invernal al Cerro Torre de Carlos Suárez y Scott Becker.

Otro de los lugares más visitados por el experimentado alpinista es la imponente cordillera del Himalaya, a la que ha ido en multitud de ocasiones y donde ha coronado los ocho mil metros. Allí, el peligro siempre está presente, especialmente en invierno, cuando el riesgo alcanza niveles impredecibles por encima de los 7.000 metros.

### Tragedias y alegrías

Recuerda una expedición en la que el destino fue implacable: tres alpinistas se aventuraron a hacer cima, mientras Álex Txikón y el propio Carlos decidieron no continuar debido a las condiciones. Estaban en el Gasherbrum 1, sobre los 7.000 metros, y los tres que intentaron alcanzar la cumbre nunca regresaron. En un entorno que a veces es hostil, puedes encontrarte con avalanchas, rocas desprendidas, bloques de hielo traicioneros.

En cambio, una de las expediciones que más disfrutó tuvo lugar en la cordillera del Karakórum, Paquistán, donde tras escalar varios días consiguió alcanzar la cima del Laila Peak (6.096 metros) para después bajar volando en salto BASE. Una hazaña en una montaña que destaca por su increible belleza, y que lograría junto a su compañero de aventuras Darío Barrio y el alpinista Ramón Portilla. Ese mismo estilo de salto lo volvería a repetir desde la Torre Sin Nombre (6.251 metros), también en el Karakórum, siendo la primera vez que se hacía salto BASE desde esa cumbre.

### La fina línea del riesgo

Para Carlos, la sensatez y la templanza son cualidades esenciales "para sobrevivir seguro". Aunque, por otro lado, comenta que ha visto accidentes muy injustos, que no tendrían que haberle pasado a una persona en un sitio o momento dados".

"Muchos estudios dicen que el riesgo genera dopamina, que te lleva a un estado de bienestar ficticio, que aparenta ser una realidad y puede ser el mayor peligro", abunda Carlos. Siempre ha sentido que sus aventuras le "aportaban más que la pura actividad deportiva".

Un punto de inflexión en la vida de Suárez fue la muerte de su buen ami-

go Darío Barrio: "creo que nos marcó mucho, también a mi amigo Armando del Rey, pues veníamos de una época en la que ya habían muerto varios amigos seguidos haciendo salto BASE. Fue un momento muy difícil para entender todo lo que hacíamos y porque lo hacíamos". Un duro golpe, ya que el famoso cocinero falleció en el Festival Internacional del Aire El Yelmo, en Segura de la Sierra (Jaén), mientras participaba en el espectáculo de apertura con la modalidad del paracaidismo conocida como wingsuit (traje con alas). Esta pérdida le llevó a cuestionarse sus propios límites y a replantearse sus objetivos en las cumbres.

Carlos Suárez no solo es un deportista extremo, sino también un comunicador comprometido. A través de sus libros, conferencias y redes sociales, comparte sus experiencias y lecciones aprendidas en la montaña, inspirando a las nuevas generaciones de aventureros.



## ZONA UFEC

#som750mil

**UFEC GAMING SERIES** 

### Barcelona fa un pas més per tornar a ser olímpica: èxit de les UFEC Gaming Series

El 'Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch' ha estat l'escenari de les UFEC Gaming Series, un projecte de les federacions esportives catalanes i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Es tracta d'un esdeveniment que ha comptat amb les finals presencials de la Lliga Catalana d'eSports, a més

de diferents proves d'exhibicions.

Un total de 200 jugadors i jugadores han lluitat per les corones a les diferents disciplines, i finalment han estat Albert Gracia (Madden NFL de futbol americà), Pere Garriga (Lichess.org d'escacs), Reial Club Nàutic Barcelona (EXR de Rem), Alex Fernández (Assetto Corsa), Adrian Salanova (Tkd de taekwondo), Brandor Sierra (MLB The Show

de beisbol), Ignasi Lligadas (GT7/Assetto Corsa) i Xavier Riera (FC24 de futbol). A més, els jugadors i jugadores de Ball Esportiu han rebut un reconeixement per la seva participació.

Les competicions han fet vibrar al públic assistent al Museu Olímpic, que ha comptat amb el casteig en català i en directe pel canal de Twitch @ufecgamingseries de Norman López, l'streamer en català amb més d'11.000 seguidors a Twitch i superant les 13.000 persones seguidores a les seves xarxes socials, acompanyat per Pol Corredoira i Edgar Manchado.

A més, la jornada ha comptat amb la presència de les següents autoritats: Santiago Deo, representant del Comité Olímpico Español; Daniel Bravo, secretari general de la CUFADE; Isabel Pérez, secretaria general de la UFEC; i Frank Terron, director de la Fundació Barcelona Olímpica i del Museu Olímpic i de l'Esport.

### A L'HORITZÓ D'UNS POSSIBLES JJOO

Aquesta jornada reforça l'aposta de la UFEC pels eSports, i coincideix que el Comitè Olímpic Internacional (COI) s'ha posicionat a favor crear els primers Jocs Olímpics d'eSports. L'assemblea del COI haurà de donar el vistiplau a aquesta decisió a la Sessió que es durà a terme a París en vigílies dels Jocs Olímpics, del 22 al 24 de juliol. Des de la UFEC llencem la proposta perquè Barcelona sigui la

seu d'aquests nous Jocs Olímpics i així la ciutat recuperi l'esperit olímpic del 92'.

"Des de la UFEC apostem perquè Barcelona pugui ser seu d'uns Jocs Olímpics d'eSports. Tenim un gran bagatge en esdeveniments digitals i portem en les darreres quatre edicions de la lliga catalana d'eSports demostrant que estem capacitats", ha afirmat Isabel Pérez, secretaria general de la UFEC.

"Barcelona segur que pot ser seu per organitzar aquests Jocs, i la jornada d'avui ha estat un clar exemple. Es donarà suport a aquesta possible candidatura", ha assenyalat Santiago Deo, representant del COE.

### DARDS

### EL CD GOYOS SANT BOI ES PROCLAMA CAMPIÓ DE LA LLIGA CATALANA DIVISIÓ D'HONOR 2023-24

El CD Goyos Sant Boi ha aconseguit el títol de campió de la Lliga Catalana Divisió d'Honor 2023-24, després de superar a la gran final al CD Terrassa per un ajustat 26-27 en un matx èpic. Punt final a una sensacional temporada de dards, on per vuitena temporada consecutiva, l'increment de participació en totes les competicions ha estat notable.



### PADE

### EL PÀDEL ABSOLUT VIBRA EN ELS PLAY-OFF DE LA LLIGA CATALANA

El GiPadel Pàdel Indoor Girona ha vibrat amb la disputa dels Play-Off de la Lliga Catalana Absoluta, amb un èxit de participació de 33 equips. El conjunt del Padel Barcelona – el Prat 'A', ha aconseguit el títol de Primera masculina, mentre que el Padel Cambrils 'A' ha alçat el títol de campió de Primera Femenina.



### PATÍ VELA

### Peco Mulet s'alça amb la IX Volta a Menorca 2024

Peco Mulet, del Club Patí Vela Barcelona, s'ha proclamat vencedor de la IX Volta a Menorca 2024 després de convertir-se en l'únic patinista que ha aconseguit vèncer en dues mànegues. Ho va fer a la primera i ho ha fet a l'última. La resta de places del podi de



la ronda menorquina han estat per a Jan Esteba, també del Club Patí Vela Barcelona, i la tercera per a Eduard Serres, del Club Marítim Altafulla. Peco Mulet s'ha mostrat satisfet de la victòria aconseguida i ha qualificat el global de la travessia de "gens fàcil". Després ha comentat que "la incidència del litoral és determinant. De vegades pot ser bo costejar, però en altres pot ser molt desfavorable, en virtut dels corrents, les zones amb més pressió o les encalmades". Pel que fa a la classificació final de recollida de plàstics, el vencedor d'aquesta modalitat ha estat Paco Ortiz, del Club Patí Vela Barcelona.

### **BITLLES CATALANES**

### La Penya del Bistec, campió de Catalunya per tercera vegada

L'equip del C.B. la Penya del Bistec de Tordera, format per Biel Poch, Xavier Comas, Llorenç Serra i Joaquim Caballé, s'ha proclamat per tercera vegada campió de Catalunya de bitlles catalanes, en el campionat disputat al barri d'Horta de Barcelona.

El conjunt de Tordera ha superat en una gran final a l'equip de l'Auto Nayox Tàrrega, per 310 a 303, sumant aquest títol als dos que havia aconseguit els anys 2015 i 2021.







Especialistes en Assegurances per a Federacions Esportives, Clubs i esportistes professionals

Consulta'ns: federaciones.seguros@aon.es



SPORT MARTES, 9 DE JULIO DE 2024 TELEVISIÓN | 31

### LO MÁS DESTACADO

### **MÁS DEPORTES**

### Tenis: Alcaraz-Tommy Paul (15.30, Movistar +)

Carlos Alcaraz busca el pase a las semifinales de Wimbledon ante el siempre peligroso Tommy Paul, con quien tiene un balance de dos victorias y dos derrotas en el cara a cara.

Más Wimbledon: Jannik Sinner-Medvedev (14.30, Movistar +), Paolini-Emma Navarro (16.30, Movistar +), Sun-Vekic (14.00, Movistar +). Ciclismo: Tour de Francia, etapa 10 (14.40, Teledeporte / Eurosport).



### **FÚTBOL**

### Eurocopa: España-Francia (21.00, La 1)

La selección española afronta las semifinales de la Eurocopa contra la todopoderosa Francia, que si bien viene cuajando un torneo muy discreto siempre hay que tenerle respeto. De la Fuente no podrá contar con Pedri, Carvajal ni Le Normand, pero los que salgan se dejarán la piel por conseguir el billete a la final.

Copa América: Argentina-Canadá (02.00, miércoles, TV3 / Movistar Plus+ / Movistar+ Copa América).

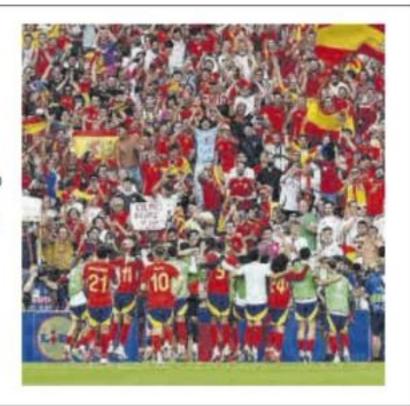

### **PARRILLA DE TV**

Información televisiva elaborada por OneData / comercial@onedata.es

### **#VAMOS**

08.55 Bakalá.

09.25 Wimbledon.

11.25 LeMond: un americano en Paris.

13.10 Especiales LaLiga. 14.10 Cine. Messi.

15.45 Universo Valdano.

16.45 Tras las huellas de Mbappé.

17.45 Núñez. 18.45 Cine. Messi.

20.20 Generación NBA. El Mirón 23/24.

21.20 Bakalá.

21.50 Cine. Stewart. 23.25 Wimbledon.

01.55 Universo Valdano.

10.55 Documenta2.

12.15 La 2 express.

14.35 Verano azul.

15.20 Saber y ganar.

16.05 Tour de France.

11.45 Al filo de lo imposible.

12.35 Las rutas de Verónica.

La ley del juez Thorne.

13.30 Mañanas de cine.

07.15 Vive San Fermin.

10.40 Mañaneros.

14.00 L'informatiu.

14.10 Ahora o nunca verano.

15.00 Telediario 1.

16.20 El tiempo.

17.30 La Promesa.

19.30 Camino a Berlín.

20.40 UEFA Euro 2024.

España-Francia.

23.00 Camino a Berlín.

23.30 Los Iglesias. Hermanos a la

obra.

00.50 Viaje al centro de la tele.

01.30 Documentos TV.

### + Comentar noticias

+ Guardar y compartir

SPORT

+ Participar en sorteos

¡Y mucho más!



SUSCRIBETE





TELE 5

06.10 Reacción en cadena.

08.55 La mirada crítica.

10.30 Vamos a ver.

15.40 El tiempo.

17.00 TardeAR.

21.35 El tiempo.

15.50 Así es la vida.

20.00 Reacción en cadena. 21.00 Informativos Telecinco.

07.00 Informativos Telecinco.

15.00 Informativos Telecinco.

15.25 ElDesmarque Telecinco.

21.45 ElDesmarque Telecinco.

Obietivo: La Casa Blanca.

22.00 Supervivientes All Stars:

01.05 Supervivientes All Stars.

Última hora.

22.50 Cine 5 estrellas.

Diario.

### LA2 LA1

08.30 Lahora de La 1.

Deportes: Ana Ibáñez.

15.50 L'informatiu.

16.30 Salón de té La Moderna.

18.00 Turisme rural al món. 18.35 L'altaveu d'estiu.

18.30 El cazador.

18.55 El Paraíso de las Señoras. 20.15 iCómo nos reimos! Xpress.

20.25 La 2 express.

20.30 Diario de un nómada. Las

huellas de Gengis Khan.

21.30 Cifras y letras.

22.00 El comisario Montalbano.

08.00 Els matins.

TV3

10.30 Totes mou.

14.30 Telenotícies migdia.

15.35 Cuines.

16.40 El Paradís de les Senvores.

Hotel Portofino. 17.25

19.15 Atrapa'm si pots.

21.00 Telenotícies vespre.

22.10 Nits Sense ficció.

influencer.

13.50 Telenoticies comarques.

Deportes: Francesc Mauri.

16.00 Com si fos ahir.

20.20 Tens un minut?

Deportes: Gemma Puig.

22.05 Valor afegit.

Les assassines.

00.05 Nits Sense ficció.

### Girl Gang: El preu de ser

### **ANTENA3TV**

06.00 Ventaprime.

06.15 Las noticias de la mañana.

08.55 Espejo público.

13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13.45 La ruleta de la suerte.

15.00 Antena 3 Noticias 1.

15.30 Deportes.

15.35 El tiempo.

15.45 Sueños de libertad. 17.00 Pecado original.

18.00 Yahora Sonsoles.

20.00 Pasapalabra.

21.00 Antena 3 Noticias 2.

21.30 Deportes.

21.35 El tiempo. 21.45 El hormiguero 3.0.

22.45 Hermanos. 02.30 The Game Show.

### CUATRO

07.00 Love Shopping TV Cuatro.

07.30 iToma salami!

08.25 Callejeros viajeros.

10.25 Viajeros Cuatro.

11.30 En boca de todos. 14.00 Noticias Cuatro.

14.55 ElDesmarque Cuatro.

15.15 El tiempo.

15.30 Todo es mentira.

18.30 Tiempo al tiempo. 19.55 Noticias Cuatro.

20.45 ElDesmarque Cuatro.

Con Ricardo Reyes.

21.00 El tiempo.

21.10 First Dates.

21.40 First Dates.

22.50 Código 10.

### 02.15 The Game Show. 02.55 En el punto de mira.

TELEDEPORTE

08.25 UEFA Euro 2024.

10.55 Copa RFEF. 12.15 UEFA Euro 2024.

14.40 Tour de France. 16.05 FIA Fórmula 4.

16.55 #somos triatlón.

17.30

19.30 Copa de España de Balonmano

19.45 Campeonato de España de Trial.

19.55 Copa RFEF. 21.15 Tour de France.

Tour. 01.00 UEFA Euro 2024.

02.45 Tour de France. 04.30 Copa RFEF.

### 14.30 La Sexta noticias 1ª edición.

11.00 Al rojo vivo.

LA SEXTA

15.15 Jugones.

15.30 La Sexta meteo.

15.45 Zapeando.

21.00 La Sexta Clave. 21.20 La Sexta meteo.

21.25 La Sexta deportes.

21.30 El intermedio Summertime.

22.30 ¿Quién quiere ser millonario? 02.35 Pokerstars.

15.30 Clàssics sense interrupcions.

17.05 Plaça Tisner Collection.

17.30 L'hora del podcast.

19.55 El temps. 20.00 Va passar aquí.

20.30 Cinema d'estiu.

22.00 Primera sessió.

Suegra por sorpresa.

06.00 Vidas anónimas

07.05 El Chiringuito: la cuenta

07.20 El chiringuito de jugones.

10.00 Crimenes imperfectos 14.30 Vida bajo cero.

atrás. 00.00 El chiringuito de jugones.

02.45 The game show.

03.30 La winaneta de winamax.

14.15 LaLiga EA Sports. 16.02 Especiales LaLiga.

16.57 Especiales LaLiga.

19.17 Especiales LaLiga.

19.32 Especiales LaLiga. 20.27 LaLiga Zap Internacional.

20.47 LaLiga fans. 21.17 LaLiga Best 11.

22.17 LaLiga EA Sports.

23.57 Especiales LaLiga. 00.52 Especiales LaLiga.

### PARAMOUNT

### 06.00 Cinexpress. 06.25 Patanegra.

08.05 Central de cómicos.

08.45 La tienda de Galería del Coleccionista. 11.30 Cinexpress.

Y llegó la muerte. 13.30 Colombo. Una mujer espera. 15.20 Los misterios de Murdoch.

muerto. 22.00 Martes letal.

00.00 Martes letal.

El protector.

12.35 Embrujadas.

pasos y El paciente canadiense. 18.00 Los asesinatos de Midsomer. Boda sangrienta y Dado por

El furor del dragón.

Los misterios de Merlot, Ocho

06.30 Teletienda.

12.00 MacGyver. The Gun.

17.40 El Equipo A. Bajo la superficie.

22.45 Directo Gol.

### GOL

09.00 Hércules, sus viajes

13.00 MacGyver.

Lama.

16.50 El Equipo A.

00.30 UFC.

16.00 El Equipo A.

El doctor no está.

18.30 Walker Texas Ranger. 22.00 Walker Texas Ranger.

legendarios.

14.00 El golazo de Gol. Con Carlos Pozuelo y Manolo

MacGyver's Women.

Como buenos vecinos.

ESPORT 3 08.30 Aire lliure.

10.05 Els Pirineus des de l'aire.

10.30 Thalassa. 10.50 Tatuats pels Pirineus. Vichy Catalan Volei Tour. 11.30 12.35 Onze.

Vichy Catalan Volei Tour.

14.55 GR Pirineus. 15.25 Riu avall. 15.50 Salpem!

Boscos.

16.40 La mar de bé.

21.25 Zona UFEC.

00.30 324 Esports.

23.00 Onze.

00.55 Onze.

14.10

16.15

17.20 Airelliure. 19.00 Tot Costa. 20.30 Gent de mar.

21.40 L'home més fort del món.

### SX3/EL33

17.22 Pirata i Capitano.

Sherwood. 18.27 Leo da Vinci.

Titó.

17.45

19.27 Al mar. Descobrim Sant Feliu de Guixols

21.10 El detectiu Conan.

23.45 Km33.

18.52 Trollhunters: Contes d'Arcàdia. 19.15 Projecte Beta.

22.15 De peus a terra, amb Zac Efron.

Lima y Iguitos.

19.36 Kuroko i el bàsquet. 20.00 Haikyu!!. 20.45 Campus 12.

### 17.55 Mascotes sapastres. 18.03 Robin Hood, el trapella de

en caiac

21.55 El gran dictat.

00.25 Gran reserva.

17.10 Surfing.es. World Athletics Continental Tour.

23.00 World Athletics Continental

### **EUROSPORT1**

09.30 August 4th: An Olympic

17.30 La montonera. 18.00 Giro d'Italia Internazionale Femminile.

19.45 ESET V4 Cup.

19.00 FIM Motocross World

Lausitzring.

Championship.

Odyssey.

11.00 Tour de France.

20.00 Rolex Grand Slam. Aachen. 21.00 World Surf League. Punta Roca. 22.00 Tour de France.

Montrond. 23.25 La montonera. 23.55 The Minute.

00.00 Cazoo World Championship.

Orléans - Saint-Amand-

### 17.15 Más vale tarde. 20.00 La Sexta noticias 2ª edición.

BETEVÉ

El séptimo sello.

18.30 Via 15. 19.30 BTV Noticies vespre.

Embriagado de amor.

### 23.30 La porteria.

MEGA

atrás.

19.00 Cazatesoros. 21.50 ¿quién da más? 23.45 El Chiringuito: la cuenta

**MOVISTAR LALIGA** 

17.52 Especiales LaLiga. 18.47 Especiales LaLiga.

21.47 LaLiga Talking Football.

### LA MEJOR SELECCIÓN VA CONTIGO









# LA CONTRA

# SPORT 45

# Bielsa, genio y figura



n Europa hierve el fútbol en los campos y en las gradas gracias a una gran e igualada Eurocopa, con más o menos fútbol, pero con una emoción que demuestra lo vivo que está el deporte rey a nivel cultural en el viejo continente, tanto en las gradas como en el campo. Esto nos lleva a la primera conclusión, la apuesta de la Unión Europea para distanciarse del deporte entretenimiento del ecosistema estadounidense, aunque el capitalismo lo ponga en jaque en los accionariados de los clubes de la Premier, como seguirá haciendo con La Liga, hace que Europa sea el epicentro futbolístico global. Vigiliemos

con esta falacia. Tenemos el fútbol, otros tienen la propiedad. Mientras tanto, en otra latitud, en la Copa América, la relevancia, a mi entender, la ha acaparado otra vez el maestro Bielsa que ha superado al juego. Alguien que no debería pasar como uno más, un personaje que trasciende por sus resultados deportivos, por sus comportamientos, por sus actitudes, pero sobre todo por sus ideas y pensamientos. Un tipo paranormal para la normalidad rutilante, en ocasiones anormalidad, en que se mueve reflexivamente el fútbol. Sus declaraciones, sus respuestas en las ruedas de prensa son lecciones de vida, doctrinas en formato de miniconferencias, obviando los tó-

picos y respuestas obvias, lo habitual entre los balompédicos de uno u otro continente. Deberían nacer, crecer y desarrollarse más bielsistas para aportar autocrítica a la evolución, nada darwiniana, del planeta fútbol. Podríamos empezar por sus citas referentes a como competir: "Es un error pensar que para conservar un resultado debe hacerse lo contrario de lo que se hizo para lograrlo". ¿Cuántas remontadas de cuartos de la Eurocopa han acontecido bajo esos parámetros? Pero vayamos a sus reflexiones no deportivas. Porque Bielsa se siente un docente, es profesor de educación física, un futbolista frustrado y fracasado, por eso tras cinco partidos en la élite cruzó la línea del campo para asentarse para siempre en los banquillos. Vive, piensa, habla, lee para y por el rectángulo de pasto, su vida, su obra; pero trasciende a ella con una lectura social rupturista para los nuevos patricios con los que convive, sus jugadores, casi todos con heráldica plebeya, que el dinero que cobran ha hecho olvidar tan rápida como evolutivamente. Intenta transformar desde dentro, alertán-



### Estamos a tiempo de reaccionar, Bielsa nos interpela, pero también nos avisa

donos socialmente, desde allí, hacia fuera Su Uruguay ha dejado en la cuneta deportiva a Brasil, pero ha aprovechado una pregunta de un reportero brasilero para vehemente atacar al sinsentido. El negocio no puede romper el alma y la significación del deporte. El aumento artificial de los espectadores que devoran 'highlights' pero no ven el juego es dañino. El fútbol debería volver a recuperar su esencia, como símbolo de significación del pueblo a pesar del dinero que lo envuelve. Privilegiar lo arti-

ficial para hacer crecer el negocio, va en contra de la naturaleza del juego. El dinero no es un episodio significativo para que Marcelo siga en el fútbol, lo son las emociones fuertes que le produce, que las envuelve de filosofia vital que nos debería conmover tanto como las jugadas de Messi. Nos alerta de lo que esta pasando con el fútbol, escúchenle, por favor. Estamos a tiempo de reaccionar, Bielsa nos interpela, pero también nos avisa.

### **PASATIEMPOS** SUDOKUS

|   | 3 |   |   |   |   | 5 | 9 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   | 6 |
|   | 8 | 5 |   | 6 | 9 |   | 7 |   |
|   |   |   | 6 |   | 5 | 8 |   | 4 |
|   |   | 9 |   |   | 8 |   |   |   |
|   | 4 | 3 |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 1 |   |   |   | 5 |
|   |   | 8 |   |   |   | 7 |   |   |
| 1 | 9 |   |   |   | 4 |   |   | 3 |

|   | 1 |   |   | 4 | 8 |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 |   |   |   | 5 |   |
| 6 | 3 |   |   |   | 9 | 1 |   |   |
|   |   |   | 9 | 7 | 1 |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 5 |   |   | 8 |
|   | 2 |   |   |   |   | 6 |   |   |
|   | 4 | 8 |   |   |   |   |   |   |
| 5 |   |   |   |   | 3 | 9 |   |   |
| 2 | 7 | 3 |   |   |   |   |   |   |

| 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |   |   |   | 1 |   | 7 |   |   |
|   | 4 |   |   |   |   |   |   | 5 |
|   |   |   | 2 |   | 7 | 8 |   |   |
|   |   | 7 |   | 6 |   |   |   |   |
| 1 |   |   |   |   | 4 |   |   | 6 |
| 9 |   | 1 | 4 |   |   | 3 | 8 |   |
|   |   | 8 |   | 9 | 1 |   |   | 4 |
|   | 3 |   | 8 |   | 2 |   |   |   |

|   | 8                       | 2                | 7           | 9                     | L                   | 9                 | 6             | 1         |   | 1      | *           | 8         | 9             | 6                 | 9       | 3         | 4     |   |
|---|-------------------------|------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------|---|--------|-------------|-----------|---------------|-------------------|---------|-----------|-------|---|
|   | 7                       | L                | 9           | 3                     | 6                   | 8                 | 9             | 2         |   | 2      | L           | 6         | 3             | 8                 | •       | 1         | 9     | Ī |
|   | 9                       | 6                | 2           | 1                     | 8                   | *                 | L             | 3         |   | 9      | 3           | ç         | 1             | 1                 | 5       | 8         | 7     | Ī |
|   | 9                       | 9                | ı           | L                     | 7                   | 3                 | ħ             | 8         |   | 9      | 6           | 9         | Þ             | £                 | 8       | L         | 2     |   |
|   | 2                       | 1                | 8           | Þ                     | 3                   | 6                 | 9             | 9         |   | 8      | Į.          | L         | 9             | 2                 | 9       | *         | 6     | Ī |
|   | 3                       | 8                | 9           | 6                     | 9                   | 2                 | Į.            | 1         |   | 3      | 2           | +         | ļ             | 1                 | 6       | 9         | 9     |   |
|   | L                       | 3                | 6           | 9                     | 1                   | S                 | 8             | 7         |   | Þ      | 8           | +         | 6             | S                 | L       | 5         | 3     | Γ |
|   | L                       | *                | 3           | 8                     | 9                   | 1                 | 2             | 6         |   | L      | g           | 3         | 2             | 9                 | į.      | 6         | 8     | Ī |
|   | 0                       | -                | _           | _                     | _                   |                   |               | _         |   | _      |             |           | $\overline{}$ |                   |         |           | _     |   |
|   | 0                       | 5                | 1           | 2                     | 7                   | 1                 | 3             | 9         |   | 6      | 9           | 2         | 8             | Þ                 | 3       | S         | 1     | L |
|   | ler                     | ne               | las         | ca                    | sill                | as                | ε<br>vac      | 9<br>cias | 1 | 6      | 9           | 6         | 2             | ş                 | 3       | 9         | 3     |   |
|   |                         | 150              | -           |                       |                     | as de             |               | 7.00      |   | 7      | 9           | 6         | 2 8           | 9                 | 8       | 9         | 3     |   |
|   | los                     | re               | cu          | adı                   | 05                  | de                | 9)            | (9        |   | 2<br>7 | 9           | 9 8       | 1 2           | 9<br>6<br>7       | 3 8     | 8 8       | 5 7 8 |   |
| 4 | los                     | re               | 05,         | adr                   | n c                 | de                | 9)            | del       |   | 9      | 9 8         | 6 9 6 9   | 1 2 9         | \$ 6 Z 8          | 9 4 9   | 9 8 6     | 5 7 3 |   |
| 1 | los<br>adr              | re<br>ad<br>sir  | 05,         | co                    | n c                 | de<br>ifra<br>nir | 9)<br>as ingu | del<br>in |   | -      | 8 5         | 6 9 6 4   | 8 4 9         | \$<br>6<br>∠<br>8 | 9 4 9   | 3 8 8     | -     | İ |
| - | los<br>adr<br>19,       | ad<br>sir        | os,<br>n re | co<br>epe<br>un       | n os<br>etir        | de<br>ifra<br>nir | 9)<br>as ingu | del<br>in |   | 9      | 9 2 2 6     | 8 6 9 9 9 | 8 6 7         | \$ 6 ∠ 8 9 £      | 3 8 8   | 9 4 8 6   | 2     |   |
|   | los<br>adr<br>19,       | ad<br>sir        | 05,         | co<br>epe<br>un       | n os<br>etir        | de<br>ifra<br>nir | 9)<br>as ingu | del<br>in |   | 9      | 9 2 8 9     | 8 4 5 9 9 | 8 4 8         | \$ 6 2 8 8 Z      | 3 8 8   | 9 4 4 6   | 2     |   |
|   | los<br>adr<br>19,<br>me | ad<br>sir<br>ero | os,<br>n re | co<br>epe<br>un<br>mi | n c<br>etir<br>ia r | de<br>ifra<br>nir | 9)<br>as ingu | del<br>in |   | 9      | 9 2 2 6 9 4 | 8 4 6 9   | 8 6 7 8 8     | 8 6 7 8 8 5 1     | 3 8 8 8 | 3 1 8 6 8 | 2     |   |